Seix Barral Biblioteca Formentor

# Dante Alighieri

Comedia Paraíso

Edición bilingüe. Traducción, prólogo y notas de Ángel Crespo

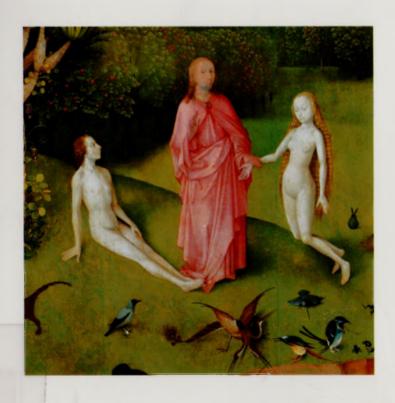



# Comedia *Paraíso*

# Dante Alighieri Comedia Paraíso

Edición bilingüe

Traducción, prólogo y notas de ÁNGEL CRESPO

Primera edición en Seix Barral: 1977 Primera edición en Biblioteca Formentor: septiembre 2004

- (c) 2004: Herederos de Ángel Crespo

Derechos exclusivos de edición en castellano reservados para todo el mundo:

© 1977, 2004: EDITORIAL SEIX BARRAL, S. A. Avda. Diagonal, 662-664 - 08034 Barcelona www.seix-barral.es

ISBN: 84-322-2780-3

84-322-2781-1 (obra completa) Depósito legal: B. 31.221 - 2004

Impreso en España

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

p. ix

Prólogo

p. xix

PARAÍSO

p. 1

Indice alfabético

p. 401

Apéndice

p. 417



#### SUMARIO



| i   | Subida al Paraíso                                                                                                                                   | 3  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | Ascensión de Dante y Beatriz a través<br>de la esfera del fuego                                                                                     |    |
| ii  | CIELO I (I): ESPÍRITUS DÉBILES<br>Aparecen como imágenes reflejadas en níti-<br>dos espejos o aguas límpidas y tranquilas                           | 15 |
| iii | CIELO I (2)                                                                                                                                         | 29 |
|     | LUNA: ÁNGELES<br>Inconstantes en los votos: Piccarda Donati,<br>la emperatriz Constanza                                                             |    |
| iv  | CIELO I (3) Grados de beatitud. Sede de las almas bienaventuradas. Voluntad absoluta y voluntad relativa                                            | 39 |
| v   | CIELO I (4) Esencia y valor del voto CIELO II (1): ESPÍRITUS ACTIVOS Aparecen como resplandores llameantes que cantan y bailan MERCURIO: ARCÁNGELES | 51 |
| vi  | CIELO II (2)<br>Ambiciosos de la vida activa:<br>Justiniano, Romeo                                                                                  | 63 |

| vii  | CIELO II (3)                                                                                                                           | 77  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | Justicia e injusticia en la muerte de Cristo.<br>El misterio de la Redención. Corrupción de<br>los elementos. Resurrección de la carne |     |
| viii | CIELO III (I): ESPÍRITUS AMANTES                                                                                                       | 89  |
|      | Aparecen como resplandores que, bailando<br>y cantando, se mueven más o menos<br>rápidamente                                           |     |
|      | VENUS: PRINCIPADOS                                                                                                                     |     |
|      | Amantes: Carlos Martel<br>La constitución de la sociedad                                                                               |     |
| ix   | CIELO III (2)                                                                                                                          | IOI |
|      | Cunizzia da Romano, Folquet de Marselha,<br>Raab                                                                                       |     |
|      | Invectiva contra Florencia y la corrupción                                                                                             |     |
|      | de la Curia romana                                                                                                                     |     |
|      | Ascensión al otro lado de las sombras<br>de la Tierra                                                                                  |     |
| x    | CIELO IV (I): ESPÍRITUS SABIOS                                                                                                         | 113 |
|      | Dispuestos en tres círculos de fulgores<br>concéntricos, según la intensidad de la luz,<br>bailan y cantan                             | J   |
|      | SOL: POTESTADES                                                                                                                        |     |
|      | Teólogos, maestros, historiadores, etc.;<br>Santo Tomás de Aquino, San Alberto<br>Magno, Graciano, Pedro Lombardo, Salo-               |     |
|      | món, Dionisio Areopagita, Paulo Orosio, Boecio, San Isidoro de Sevilla, Beda, Ricar- do de San Víctor Sigiero de Brayante              |     |

| xi   | CIELO IV (2)                                                                                                                                                                                                | 127 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | Falacia de los juicios humanos. La vida<br>de San Francisco. La vida de Santo<br>Domingo                                                                                                                    |     |
| xii  | CIELO IV (3) San Buenaventura, Agustín de Asís, Iluminado de Rieti, Hugo de San Víctor, Pedro Coméstor, Pedro Hispano, Natán, San Juan Crisóstomo, Anselmo de Aosta, Donato, Rabano Mauro, Joaquín de Fiore | 139 |
| xiii | CIELO IV (4) La sabiduría de Salomón. La gloria de los bienaventurados tras la Resurrección                                                                                                                 | 153 |
| xiv  | CIELO V (I): ESPÍRITUS MILITANTES  Muéstranse como fulgores rojizos que cons- telan una cruz griega y se mueven cente- lleando en ella. Cantan melodías inefables en alabanza a Cristo  MARTE: VIRTUDES     | 165 |
| xv   | CIELO V (2) Guerreros: Cacciaguida La antigua Florencia                                                                                                                                                     | 175 |
| xvi  | CIELO V (3)<br>Nobleza de Dante. La antigua Florencia.<br>Familias florentinas                                                                                                                              | 187 |
| xvii | CIELO V (4)<br>El exilio de Dante. Su misión y su obra                                                                                                                                                      | 201 |

| xviii | CIELO V (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 213         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | El alentamiento de Beatriz<br>Josué, Judas Macabeo, Carlomagno, Roldán,<br>Guillermo de Orange, Renoardo, Godofredo<br>de Buillón, Roberto Guiscardo                                                                                                                                                                          |             |
|       | CIELO VI (I): ESPÍRITUS JUSTOS  Aparecen como resplandores que, cantando, vuelan para formar la sentencia bíblica  Diligite iustitiam, qui iudicatis terram.  La figura de la letra M, con el descenso de otros fulgores de lo alto, se transforma en lirio heráldico y luego en águila, símbolo del imperio y de la justicia |             |
|       | JÚPITER: DOMINACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| xix   | CIELO VI (2)<br>Inescrutabilidad de la justicia divina.<br>Contra los malos príncipes                                                                                                                                                                                                                                         | 223         |
| xx    | CIELO VI (3) Canto de los espíritus Justos: David, Trajano, Ezequías, Constantino, Guillermo II el Bueno de Sicilia y Apulia, Rifeo                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> 35 |
| xxi   | CIELO VII (I): ESPÍRITUS  CONTEMPLATIVOS  Aparecen como resplandores que descienden a lo largo de una escalera de oro, cuya cima no alcanza la vista. Juntos, en un determinado peldaño se separan, subiendo o bajando de nuevo, o continúan girando.  No cantan para no oprimir el poder auditivo de Dante                   | 247         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |

|       | SATURNO: TRONOS                                                                                                          |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | Contemplativos: Pietro Damiano<br>Inescrutabilidad de las razones que rigen                                              |     |
|       | la predestinación                                                                                                        |     |
| xxii  | CIELO VII (2)                                                                                                            | 259 |
|       | San Benito, Macario, Romualdo<br>Decadencia de las órdenes monásticas                                                    |     |
| xxiii | Subida por la escalera del Cielo                                                                                         | 271 |
|       | cielo viii (i): espíritus                                                                                                |     |
|       | TRIUNFANTES                                                                                                              |     |
|       | Aparecen como una miríada de luces<br>inflamadas por un espléndido sol en el cual<br>se transparenta la figura de Cristo |     |
|       | ESTRELLAS FIJAS: QUERUBINES                                                                                              |     |
|       | Triunfo de Cristo; la Virgen María                                                                                       |     |
| xxiv  | CIELO VIII (2)                                                                                                           | 281 |
|       | San Pedro                                                                                                                |     |
|       | El concepto de Fe. Pruebas de la inspiración divina de las Escrituras. Los milagros,                                     |     |
|       | fundamento de la Fe                                                                                                      |     |
| xxv   | CIELO VIII (3)                                                                                                           | 293 |
|       | Santiago el Mayor                                                                                                        |     |
|       | El concepto de Esperanza. La Revelación, fuente de Esperanza.                                                            |     |
|       | Objeto de la Esperanza                                                                                                   |     |
|       | Ceguera temporal de Dante                                                                                                |     |
| xxvi  | CIELO VIII (4)                                                                                                           | 305 |
|       | San Juan Evangelista                                                                                                     |     |
|       | Objeto de la Caridad. Argumentos filosóficos y Revelación, fuentes de Caridad                                            |     |
|       | y iterclacion, ruentes de Caridad                                                                                        |     |

| CIELO VIII (5)<br>Himno de los bienaventurados a Dios<br>Invectiva de San Pedro contra la Iglesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIELO IX (I): COROS ANGÉLICOS  Las jerarquías angélicas aparecen como nueve círculos encendidos que giran alrede- dor de un punto sumamente luminoso PRIMER MÓVIL: SERAFINES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| San Pedro, Dios, jerarquías y coros angélicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CIELO IX (2) Creación de las inteligencias. Los ángeles rebeldes. Facultades humanas y ángelicas. Contra los falsos predicadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CIELO X (I): TODOS LOS ÁNGELES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Un torrente de luz fúlgida con un chorro de centellas que se esparcen sobre las orillas consteladas de flores antes de entrar en la maravillosa cascada.  El torrente se transforma en círculo, las centellas en ángeles, las flores en almas bienaventuradas.  La cándida rosa, formada por los bienaventurados concéntricamente dispuestos en la espiral de los pétalos.  Tres círculos del mismo diámetro, de distinto color, reflejo el segundo del primero, y el tercero tal fuego que emana de los dos primeros. En el segundo círculo aparece la imagen de un rostro humano | 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Himno de los bienaventurados a Dios Invectiva de San Pedro contra la Iglesia  CIELO IX (I): COROS ANGÉLICOS  Las jerarquías angélicas aparecen como nueve círculos encendidos que giran alrededor de un punto sumamente luminoso  PRIMER MÓVIL: SERAFINES  San Pedro, Dios, jerarquías y coros angélicos  CIELO IX (2)  Creación de las inteligencias. Los ángeles rebeldes. Facultades humanas y ángelicas.  Contra los falsos predicadores  CIELO X (I): TODOS LOS ÁNGELES  Y BIENAVENTURADOS  Un torrente de luz fúlgida con un chorro de centellas que se esparcen sobre las orillas consteladas de flores antes de entrar en la maravillosa cascada.  El torrente se transforma en círculo, las centellas en ángeles, las flores en almas bienaventuradas.  La cándida rosa, formada por los bienaventurados concéntricamente dispuestos en la espiral de los pétalos.  Tres círculos del mismo diámetro, de distinto color, reflejo el segundo del primero, y el tercero tal fuego que emana de los dos primeros. En el segundo círculo aparece |

| xxxi   | CIELO X (2)                                                                                                                                                                                                                                      | 365 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | San Bernardo, Virgen María                                                                                                                                                                                                                       |     |
| xxxii  | CIELO X (3)  Eva, Raquel, Beatriz, Rebeca, Judit, Sara, Ruth, San Juan Bautista, San Francisco de Asís, San Benito, San Agustín, Gabriel, Adán, San Pedro, San Juan Evangelista, Moisés, Santa Ana, Santa Lucía Salvación de los niños inocentes | 377 |
| xxxiii | CIELO X (4)  La Santísima Trinidad  Oración de San Bernardo a la Virgen.  La visión de Dios. Invocación  a la Gracia. Unidad y trinidad  de Dios. Iluminación suprema  a la Gracia                                                               | 389 |

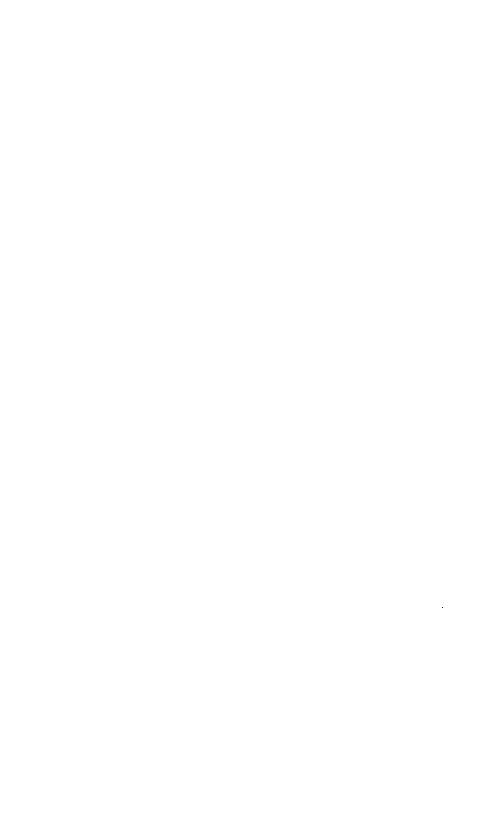

## PRÓLOGO



AL presentar esta traducción al castellano de la tercera cantiga de la Commedia de Dante, parece oportuno volver sobre un tema ya tratado al prologar la del Purgatorio: el de la comparación, a efectos de excelencia absoluta o relativa, de las tres partes del poema sacro. «Dante es de por sí una literatura», ha escrito Aldo Vallone, y su síntesis, al mismo tiempo que su cima, es precisamente el gran poema que nos ocupa. No podemos, pues, correr el riesgo de malinterpretarlo, y por ello nos vemos en el caso de abordar la lectura de su última parte después de haber tratado de disipar el humo de ciertos prejuicios demasiado arraigados en nuestros ambientes culturales.

«El crítico», dice Benedetto Croce, «no puede, nuevo Paris, conceder a una de las tres diosas la manzana de la belleza»; y no es de eso de lo que trato, puesto que, de hacerlo, esa manzana se convertiría en la de la discordia. Lo que sí me agradaría aclarar es que la comparación de las tres partes de la Comedia con tres deidades —con todo y con lo que de magnificadora pueda tener— crea un grave equívoco; pues la verdad es que, si queremos hablar de deidades, no hay, ni puede haber, en este caso —tanto en la intención del poeta como en la lectura atenta y libre de prejuicios— más que una, sola y esplendente, cuyos miembros no deberían ser separados y dispersados por la crítica.

Y, sin embargo, la tenacidad de los tópicos hace que muchos posibles lectores de la totalidad del poema se conformen con su primera y, todo lo más, con su segunda parte, y no se sientan atraídos por la final, sin cuya lectura quedan en la sombra muchos de los valores poéticos de las anteriores. Es cierto que el pensamiento filosófico y teológico de Dante puede representar un

aparente obstáculo al goce de una lectura integral, por cuanto que la más lejos de nosotros que los aspectos épicos y realistas y que las efusiones líricas y excelencias de estilo de su imaginación poética. Y si es cierto que las imágenes musicales y visuales de Dante llegan más directamente a la sensiblidad actual que los complicados matices de su pensamiento especulativo, no lo es menos que, si éste se nos escapa, corremos el riesgo de que los otros queden aislados del conjunto y, en consecuencia, gravemente disminuidos.

Se dice, y es verdad, que en el Paraiso hay mucha filosofía y mucha teología; pero, ¿es que no la hay en el resto del poema? ¿Es que en el Infierno no se habla del Juicio Final, de la resurrección de la carne, de la clasificación y orden de los pecados y de otros temas filosóficos y teológicos? ¿Es que la estructura de la primera cantiga, y la del Purgatorio, no son la plasmación poética de una suma de principios especulativos que, de no llegar a comprender, las reducirían a una serie de cuadros de género de ultratumba? En el Purgatorio y en el Paraiso son, sin duda, más abundantes las disquisiciones teológicas, pero ello se debe, no a capricho erudito o a cansancio de la imaginación del poeta, sino a que la progresiva iluminación que va adquiriendo a lo largo de su camino exige la puntualización de una serie de cuestiones que armonizan de manera cabal y sumamente poética con las visiones y conversaciones de otro género de que Dante va dando cuenta a sus lectores.

La Comedia es, ante todo, la aventura intelectual del hombre en busca de su salud, es decir, de Dios, origen y meta de todas las cosas —según la concepción cristiana del mundo— y muy en particular de la humanidad. No es un poema místicamente intuitivo, en el que sobraría toda especulación, sino la obra en que una de las imaginaciones más portentosas que jamás haya habido aborda el conocimiento poético de la verdad. No se trata de poner una serie de conocimientos históricos, filosóficos y teológicos al servicio de una imaginación exaltada, sino, muy por el contrario, de poner esa imaginación al servicio de una verdad consi-

derada como la más alta, y única capaz de acallar la sed intelectual del cristiano.

A lo largo del viaje dantesco, la verdad se le va revelando al poeta progresivamente, y Dios mismo, suprema verdad, se le irá presentando bajo aspectos distintos, pero no contradictorios; y el perfeccionamiento de tal revelación se consumará, precisamente, en el Paraíso. Por ello, no es mera pedantería, por ejemplo, que Dante se haga examinar, ya a las puertas del Empíreo, por San Pedro, Santiago el Mayor y San Juan Evangelista. La aprobación del examen sobre la Fe, la Esperanza y la Caridad es la que verdaderamente le franquea su última —y ya mística— visión. Y ello sucede porque nuestro poeta no podía dejar de ser un intelectual ni en los momentos de su suprema ascensión, en los que otros muchos autores se han mostrado como místicos exaltados e intuitivos. Para que no queden dudas sobre su pensamiento, Dante escribe, hablando de la beatitud de los coros angélicos:

Cómo el gozar beatitud se funda
en el acto que ve, verse aquí puede;
no en el que ama, que luego lo secunda [XXVIII. 109-11]

lo que quiere decir que el amor —incluso el de los ángeles— es una consecuencia del conocimiento; afirmación, ésta, que nos parece una clave para la comprensión de la *Comedia* y para la justificación poética —por lo menos en principio— de cuantas disquisiciones filosóficas y teológicas se encuentran en ella.

Pero hay más: en un estudio sobre el papel estructural de la metamorfosis en la Comedia (v. v. 99 n) he tenido ocasión de poner de relieve que la propia teología de Dante es en ocasiones poética, es decir, que se basa más en la intuición artística que en los presupuestos de la escolástica de su tiempo, lo que hace inútiles los intentos de concordar estrechamente —no los de mostrar relaciones— una y otra concepción. También resultaría inútil el esfuerzo por hacer concordar la teología de los profetas con la generalmente admitida entre el pueblo hebreo con anterioridad

a su aparición; y ello es interesante para nosotros porque, como hemos de ver, las intenciones de Dante al escribir su poema sacro tienen muchos puntos de contacto con las que tuvieron los iluminados del Antiguo Testamento.

Los materiales poéticos especulativos que tanto llaman la atención en el Paraiso son, como ya se ha dicho, los mismos que se encuentran en el Infierno y el Purgatorio; con la diferencia de que su distribución y organización es, naturalmente, distinta; lo que, desde un punto de vista literario --muy tenido en cuenta, sin duda, por su autor—, evita la uniformidad y la monotonía. Si los conceptos filosóficos y teológicos van aumentando de una a otra cantiga, mientras los épico-históricos muestran una tendencia contraria, no hay que olvidar, sin embargo, que estos últimos se hallan siempre perfectamente armonizados con los primeros en una relación de estrecha interdependencia. Y tampoco hay que dejarse impresionar por las exageraciones de ciertos temperamentos impacientes: la verdad es que lo épico-histórico abunda, aunque presentado indirectamente (no puesto en boca de los protagonistas) en el Paraíso. Baste recordar el largo y significativo discurso de Justiniano sobre el Imperio, los cantos de Cacciaguida, las diatribas de San Pedro y otros bienaventurados contra los responsables del desorden mundano... En este su último trabajo, los intereses de Dante no han cambiado, como a veces se ha tratado de demostrar. Refiriéndose al Paraiso, dice Umberto Cosmo en L'ultima ascesa: «Alma heroica [la de Dante] que se halla cerca de la terminación de su curso mortal, pero en cuyo pecho rugen todavía todos los amores, que lo han inflamado, todos los odios que lo han revuelto». Y, en efecto, hasta las penas infernales son directa y crudamente aludidas en varios tercetos de la tercera cantiga, de la misma manera que el amor brilló en las profundidades infernales y, claro está, en la montaña de la penitencia.

Dante, cuando está en el paraíso, tiene siempre presentes al mundo mortal y al resto del ultramundo, de la misma manera que el cielo se encuentra presente en el infierno (bajo el aspecto

de la justa venganza divina) y en el purgatorio (como esperanza cierta). Así, las imágenes poéticas de los infiernos se hallan idealmente sostenidas por las de los cielos; de tal manera, además, que el tema del fuego parece haberse trasladado, gracias a un insólito juego poético, del bajo mundo a las alturas: son más las almas envueltas en fuego que encontramos en el *Paraíso* que las que ya habíamos visto en el *Infierno*; claro está que el ardor de las primeras es de felicidad y el de las segundas de condenación, pero ¿cómo dudar que todas las llamas proceden de la misma hoguera?

Hay, pues, en las tres partes de la Comedia una unidad que depende de la identidad de la materia y de la identidad de propósitos del poeta. Ahora bien, los materiales de éste se hallan organizados de tal manera que, mientras en el infierno nos hallamos ante un mundo estático, congelado (quizá por esto mismo la intuición del poeta le llevó a valerse poco del fuego, cuya naturaleza es dinámica, en esta cantiga), y en el Purgatorio hay un lento pero infalible movimiento ascensional, el Paraíso, como ha observado Malagoli, es «una poesía del movimiento y de la luz». Este movimiento es, precisamente, el que logra un equilibrio estético según el cual las disquisiciones teológicas, que podrían crear una sensación de lentitud, se hallan literalmente envueltas por el arrebatado giro de las esferas, los ángeles y las almas bienaventuradas.

De esta manera, poesía y teología, no sólo son compatibles en la Comedia, sino que la última depende en gran parte de la primera. Admitir esto es, a mi juicio, uno de los presupuestos esenciales para la comprensión del poema dantesco. La lectura moderna, por otra parte, está superando muchas de las supuestas antinomias que dificultaban esta comprensión. Vico, a principios del siglo xvIII, pensaba que la poesía, como procedente de un estado de espíritu primitivo, y en cierto modo bárbaro, que en lugar de razonar siente intensamente y se entrega a la fuerza de la imaginación, es incompatible con la teología, que procede de un estado mental basado en el razonamiento y el análisis. De

ahí que, aun admirando a Dante, no llegase a penetrar el verdadero sentido de su arte.

Todavía en pleno xix, la opinión de un maestro del dantismo tan calificado y activo como De Sanctis no difería fundamentalmente —aunque sus presupuestos fuesen muy otros— de la de Vico cuando afirmaba, en su *Istoria della letteratura italiana*, que «el *Paraíso* es perfección cristiana y moral, pero no perfección artística». Y, aunque parezca mentira, estos son los criterios que, tras su difusión entre los amantes de la poesía, siguen manteniendo en la sombra, para muchos, no sólo a la presente cantiga, sino, de rechazo, a muchos valores de las otras dos cantigas.

Bien es verdad que del siglo pasado proceden varios de los más inteligentes y tenaces esfuerzos por ofrecer una visión unitaria y total de la Comedia, pero en el fondo de todos ellos —y en lo que se refiere particularmente al Paraiso- uno cree descubrir el deseo de justificar primando sobre el de integrar y descubrir valores, poéticos o no, donde antes no habían sido descubiertos. En todo caso, sucede también que los estudios de todo género realizados alrededor de la Comedia durante el último siglo y medio, si bien nos han iluminado muchos de sus aspectos y han contribuido a una mayor comprensión de la literatura y el resto de la cultura medieval, han pecado de cierta ingenuidad: creer que Dante escribía historia o teología cuando exhumaba el recuerdo de los muertos o planteaba cuestiones escolásticas; y, de igual forma, creer que hacía política en sentido literal al hacer que las almas de los bienaventurados del cielo de Júpiter dibujasen con sus luces el águila de las legiones romanas. Es cierto, como dice Gian Roberto Sarolli, que la novedad de la Comedia consiste en que es el camino de la felicidad del hombre bajo la guía de la Igesia y del Imperio, a lo que nada tengo que oponer, pero no lo es menos que la expresión de este iter es, ante todo y sobre todo, pura materia poética. El Paraiso no es un tratado teológico en verso, sino una poesía -¿qué duda cabe?- política. Quizá la consideración de este segundo factor, de carácter

temporal, nos pueda servir para darnos cuenta cabal de que en las alturas a que Dante nos remonta en esta cantiga está precisamente presente —y bien presente— la realidad de nuestro mundo.

Otra de las ingenuidades que han tendido a perjudicar la cabal comprensión del Paraíso es el prurito retórico de determinar, no ya el género literario de la Comedia, sino incluso el de cada una de sus partes, lo que ha llevado -pensando que la última de ellas fuese teología— a calificar al Infierno de trágico, al Purgatorio de lírico y al Paraíso de didáctico; lo que, aparte de su inexactitud radical, ha contribuido a desmembrar una obra unitaria por su estructura. Algunos de los más destacados críticos modernos, conocedores de que la poesía didáctica no goza de buen predicamento entre los lectores de hoy día, han seguido, de una u otra forma, el mismo camino que uno de ellos, Giovanni Getto, señala cuando escribe que «si se quiere resumir en una fórmula provisional, didascálicamente orientadora, el contenido poético del Paraíso, se debería hablar, con relativa aproximación, de epos de la vida interior, de drama de la vida de la gracia, de poesía de la experiencia mística, y quizá también de lírica de la adoración». Épica, drama, mística, tal vez lírica... pero nada de didáctica. El compás clasificador ha girado ciento ochenta grados, y tal vez con buenas razones, pero uno se siente tentado a pensar que, a poco más que gire, acabará por trazar un círculo... vicioso.

Nadie va a negar que en la *Comedia* haya *tonos* épicos, líricos y hasta dramáticos, pero éstos, desde luego, no están estructurados de tal manera que permitan clasificarla en uno de esos géneros patrocinados por la retórica y más propios para operar sobre obras clásicas y neoclásicas que sobre las medievales y contemporáneas. La estructura del poema sacro es más rica y complicada —debido a la intención de su autor— que el contenido posible de cualquiera de los géneros literarios tan traídos y llevados por la crítica; y lo es, tanto en su conjunto, como en cada una de sus partes inseparables. Procuremos, si esto es así,

decir algo sobre los propósitos de Dante al concebir y realizar su inmortal libro.

La dantología moderna —a través de los brillantes estudios de C. Singleton, Erich Auerbach y el ya citado Sarolli, entre otros ha llegado a la conclusión (ya intuida, aunque no enunciada con precisión, por algunos comentaristas medievales) de que la intentio Dantis -digámoslo con las palabras del último de los mentados— fue «escribir a imitación de la Sagrada Escritura». ¿Qué tiene esto que ver con el tema que nos ocupa? Si la base de la teoría es sólida, mucho y muy fundamental, puesto que sería preciso, para extraer el sentido último de la Comedia aplicar a su estudio un método que, en cierto modo, rebasa a la metodología literaria. Dicho método -que no impediría, una vez agotado, la aplicación de otros sistemas interpretativos— es el que los autores de la baja Antigüedad y la Edad Media aplicaron al estudio de la Biblia: el del cuádruple sentido de las Escrituras, cuya vitalidad ya se había agotado, a pesar de los esfuerzos contrarreformistas (y especialmente españoles) cuando llegó la hora de los esplendores barrocos.

No es mi intención describir el método exegético medieval —ni siquiera sintéticamente— en estas páginas prologales. Si lo he citado es porque el mismo Dante, en su conocida carta a Cangrande della Scala, invita a leer la *Comedia* de acuerdo con el mismo y tratando de extraer de ella los cuatro sentidos que la exégesis bíblica trataba de descubrir en los textos sagrados. Ya en tiempos de Dante, este método estaba en decadencia, a pesar de los trabajos de Joaquín de Fiore, que no habían logrado sino complicarlo y, por decirlo así, convertirlo en un peligroso manierismo exegético.

La fábula mitológica había sido analizada por los eruditos paganos de la época helenística a la luz de los sentidos literal, alegórico y moral; posteriormente, y a partir sobre todo de la traducción al latín de la obra de Orígenes, en los tiempos de las invasiones bárbaras, el método se había abierto paso en la Cristiandad y se había aplicado con creciente entusiasmo a la inter-

pretación de la Biblia --tratando sobre todo de concordar el Antiguo y el Nuevo Testamento-, pero esta nueva exégesis incorporó al método un cuarto sentido, el anagógico, relativo a la bienaventuranza e inaplicable, en consecuencia, a las fábulas paganas o a sus prolongaciones literarias dentro del mundo cristiano, es decir, a la literatura no sagrada. Santo Tomás de Aquino llegó a afirmar que los cuatro sentidos sólo podían aplicarse al Antiguo Testamento, y no al Nuevo; pero, al margen de esta actitud restrictiva, ya se habían estudiado a la luz de los cuatro sentidos bastantes textos profanos, lo que permitió, entre otras cosas, la moralización de buena parte de la literatura de los gentiles. No era, pues, nuevo lo que Dante proponía para su obra. Lo que sí era nuevo -y estoy tentado a decir que inesperado— es que el propio autor, no sólo escribiese su obra pensando en este método interpretativo, sino que recomendase su aplicación a ella, es decir, que propusiese que ésta se interpretara como si se tratase de un texto inspirado.

¿Pensaba, en efecto, que lo fuese? La cuestión es tan importante que parecería una ligereza contestarla sin una larga exposición de argumentos a favor y en contra de la hipótesis. Sea, sin embargo, el lector quien juzgue, aunque sólo, naturalmente, a título provisional, a la vista de este terceto del Canto X del Paraíso, en el que el poeta se dirige a su lector:

> Lo que te ofrezco por tu cuenta liba; que hacia sí mi atención tuerce y procura el asunto del que he sido hecho escriba;

y no se olvide que, en la misma cantiga, Dante llama a David «escriba del Espíritu Santo». Podrían traerse más textos en apoyo de lo que aquí se trata de presentar, pero baste recordar que su autor llama a la *Comedia* 

... poema sacro en el que han puesto mano cielo y tierra.

[XXV. I-2]

No hay que forzar la interpretación, sino todo lo contrario, para comprender que el cielo puede muy bien ser la inspiración divina y la tierra el propio poeta, resultando así la *Comedia*, lo mismo que (según la teología) los textos bíblicos, una colaboración entre el escritor y la divinidad.

No creo que haya que escandalizarse de un supuesto orgullo por parte del poeta; más bien podría hablarse de la sinceridad de su fe, o tal vez de la fuerza de sus convicciones. Lo cierto es que Henri de Lubac, uno de los más documentados y agudos estudiosos de los métodos exegéticos medievales, se hace eco, sin escandalizarse, del deseo de Dante de «asimilar su obra, en la medida de lo posible, y en cuanto a su intención simbólica, a la propia Biblia». Comprender esto, plantearse no más su posibilidad, es, creo yo, un gran paso para acercarse a la Comedia, libres de los prejuicios literarios al uso. Lo que su autor nos ofrece no es un poema épico, lírico o didáctico, ni una mezcla de los tres géneros: lo que pone ante nuestros ojos es, como la propia Biblia, todo un mundo. Algo que es, sobre todo y ante todo, literatura, pero una literatura que trata de asimilar todas las experiencias poéticas que la han precedido y de instaurar una totalmente inédita, que yo sepa, en las letras occidentales. Seamos, pues, muy cautos ante los juicios que tienden a fragmentar el mundo dantesco y procuremos comprenderlo como la unidad de la variedad, es decir, como un orden, de acuerdo con la fórmula agustiniana.

Ahora bien, si la Comedia fue escrita con la intención de que fuese gustada y entendida desde este punto de vista, no cabe duda de que el hecho de que en muchas ocasiones no se haya hecho así ha entorpecido su profunda y radical comprensión. No es que no se hayan estudiado y entendido perfectamente muchas de sus bellezas poéticas, lingüísticas, estilísticas, estructurales y de todo género: lo que ha sucedido es que, al no integrarse esta suma de conocimientos sobre la Comedia en el esquema del cuádruple sentido —o el haberse hecho tímidamente o sin un buen conocimiento del método—, se ha perjudicado a la visión

de conjunto de la obra, al mismo tiempo que se ha prescindido de un sólido punto de partida para posteriores estudios y experiencias estéticas. Dante mismo comprendía las dificultades del poema y, sobre todo, de su tercera parte, a la que debía considerar superior a las anteriores, cuando escribió el célebre principio de su Canto II, que no me resisto a transcribir y que dice como sigue:

Oh vosotros que en un batel pequeño, deseosos de oír, sois atraídos por el bogar canoro de mi leño; volved a vuestras playas; no atrevidos os metáis en el piélago, que luego, si me perdéis, os hallaréis perdidos. Nadie ha surcado el agua que navego; nuevas Musas las Osas me han mostrado; Minerva sopla, con Apolo llego. Los pocos que temprano habéis alzado el cuello al pan angélico, del cual aquí se vive sin quedar saciado, podéis enderezar por la alta sal vuestro navío, tras mi surco entrando antes que el agua vuelva a ser igual.

Sea de ello lo que quiera, no cabe duda de que el estilo poético de Dante está hoy más cerca de nosotros, lectores y traductor, que lo estuvo de los lectores y traductores (tanto en verso como en prosa) del siglo xix y principios del presente; y ello se debe, en especial, a los hábitos de lectura e interpretación que han creado en nosotros el simbolismo y el postsimbolismo. Las sinestesias de Dante —que he respetado a lo largo de mi traducción— solían ser desnaturalizadas por unos traductores que, muy influidos, a pesar de la experiencia romántica, por la estética neoclásica, no comprendían su sentido estilístico; lo mismo puede decirse de los abundantes neologismos del *Paraíso*, que si hoy nos parecen

joyas estilísticas, debieron antojárseles a nuestros predecesores simples caprichos o extravagancias que no merecía la pena conservar. Dígase otro tanto del uso no sólo de las palabras sino incluso del aura significativa de algunas de ellas en función de vocablo, uno de los expedientes más frecuentes en esta tercera cantiga; lo que hasta ahora se achacó a imperfección del italiano dantesco, se nos aparece hoy como genial expediente capaz de decir y sugerir a un tiempo, amén de prestar fluidez al pensamiento y de introducir la fantasía en la precisión del razonamiento.

Por mi parte, he procurado dejar bien clara en esta traducción la estructura circular del paraíso dantesco, no ahorrando esfuerzos y fatigas de interpretación y versión de aquellos pasajes en que ésta se manifiesta. El girar de las esferas se corresponde con el de los bienaventurados —que a veces son ellos mismos esferas en rotación, o bien forman corros reducidos o numerosos—, con el de los coros angélicos y, ya al final del poema, con el de la voluntad del poeta, que se siente atraída e impulsada por el mismo movimiento circular que arrastra a las estrellas.

Este mundo de luz, de danza y de música, este mundo en constante transformación, y sin embargo uno e inmutable, en el que brillan —como en el *Purgatorio*— algunos de los más bellos hallazgos del *dolce stil novo*; en el que esplenden varias de las más felices imágenes y expresiones dantescas; en el que la imaginación del autor llega a cimas que antes de él hubieran sido inconcebibles; este poema, en fin, es el más elevado canto que jamás fue escrito, no sólo al orden y armonía final del universo, sino al Amor del que dicho orden procede y al que revierte en un movimiento de retorno que, sin embargo, nada pierde ni destruye, pues todo conserva su forma, todas y cada una de las cosas se justifican por el solo hecho de que Dios se dignó crearlas. Esta es la visión cosmológica de Dante, expresada de manera incomparable en este terceto, que se refiere, naturalmente, a su contemplación de Dios:

En su profundidad vi que se interna, con amor en un libro encuadernado, lo que en el orbe se desencuaderna.

[xxxiii. 85-7]

De igual forma, en la Comedia encontramos encuadernados, con amor y en un único volumen, que no tenemos el derecho de mutilar, cuantos conocimientos, deseos, aspiraciones, inquietudes, amores y odios se desencuadernaban, y terminaron por desencuadernarla a ella misma, en aquella Edad Media luminosa de la que Dante nos ha sabido dar la más asombrosamente completa síntesis -con su poesía, pero también con su filosofía y su teología—, abriendo así la puerta a la cultura poética moderna. De ahí que el traductor esté modestamente seguro de que su esfuerzo no habrá sido vano, pues el lector de nuestros días ha de hallar en Dante a un poeta actual -no moderno ni antiguo-, a uno de los suyos, de los nuestros, porque ha sabido que todos los esfuerzos y sentimientos humanos, todos los conocimientos y ambiciones, pueden sintetizarse en una fórmula capaz de hacer que nos comprendamos y creamos en el poder salvador de la inteligencia. Y quede para otra ocasión el detenido estudio crítico de esta impar poesía.

A. C.



#### PARAÍSO

### CANTO I

La gloria di colui che tutto move per l'universo penetra e risplende in una parte piú e meno altrove. 3 Nel ciel che più della sua luce prende fu' io, e vidi cose che ridire 6 né sa né può chi di là su discende; perché appressando sé al suo disire, nostro intelletto si profonda tanto, che dietro la memoria non può ire. 9 Veramente quant'io del regno santo nella mia mente potei far tesoro, sarà ora matera del mio canto. 12 O buon Appollo, all'ultimo lavoro fammi del tuo valor sí fatto vaso. come dimandi a dar l'amato alloro. 15 Infino a qui l'un giogo di Parnaso assai mi fu; ma or con amendue 18 m'è uopo intrar nell'aringo rimaso.

- 3] Gloria: esplendor. Dios mueve por mediación de las inteligencias angélicas al universo, instaurando así un orden perfecto; y las diferentes partes de este cosmos, según su mayor o menor predisposición, se dejan penetrar más o menos por la virtud divina. Desde este terceto inicial, Dante exordia enérgicamente el tema central de la tercera cantiga: el Dios creador y ordenador cuya luz es efecto de su inmenso amor.
- 4] Este cielo es el Empíreo, o Paraíso propiamente dicho, que, según xxx. 29, es pura luce, pura luz.

# CANTO I

| 3  |
|----|
|    |
|    |
| 6  |
|    |
|    |
| 9  |
|    |
|    |
| 12 |
|    |
|    |
| 15 |
|    |
|    |
| 18 |
|    |

14] Apolo, concebido como dios solar, pero también como director del coro de las Musas (Apolo Musageta).

18] Según Ovidio (Metamorfosis 1. 316 y ss.), el monte Parnaso tiene dos cumbres, una de ellas, Nisa, dedicada a las Musas, quienes, bajo el patrocinio de Apolo, han ayudado hasta ahora al poeta; la otra, Cirra, está consagrada al propio dios, del que ahora solicita una ayuda directa. Según Benvenuto de Imola, una cumbre estaría dedicada a Baco, que simboliza «scientia naturalis, quae haberi potest per adquisitionem humanam, sicut

### CANTOI

La gloria di colui che tutto move per l'universo penetra e risplende in una parte piú e meno altrove. 3 Nel ciel che più della sua luce prende tu' io, e vidi cose che ridire 6 né sa né può chi di là su discende; perché appressando sé al suo disire, nostro intelletto si profonda tanto, che dietro la memoria non può ire. 9 Veramente quant'io del regno santo nella mia mente potei far tesoro, sarà ora matera del mio canto. 12 O buon Appollo, all'ultimo lavoro fammi del tuo valor si fatto vaso, come dimandi a dar l'amato alloro. 15 Infino a qui l'un giogo di Parnaso assai mi fu; ma or con amendue т8 m'è uopo intrar nell'aringo rimaso.

- 3] Gloria: esplendor. Dios mueve por mediación de las inteligencias angélicas al universo, instaurando así un orden perfecto; y las diferentes partes de este cosmos, según su mayor o menor predisposición, se dejan penetrar más o menos por la virtud divina. Desde este terceto inicial, Dante exordia enérgicamente el tema central de la tercera cantiga: el Dios creador y ordenador cuya luz es efecto de su inmenso amor.
- 4] Este cielo es el Empíreo, o Paraíso propiamente dicho, que, según xxx. 29, es pura luce, pura luz.

# CANTO I

| Penetra el universo, y se reparte,        |    |
|-------------------------------------------|----|
| la gloria de quien mueve a cuanto existe, |    |
| menos por una y más por otra parte.       | 3  |
| Yo al cielo fui que más su luz reviste    |    |
| y vi lo que, al bajar de aquella cima,    |    |
| a poder ser contado se resiste;           | 6  |
| pues cuando a su deseo se aproxima        |    |
| nuestro intelecto, se sumerge tanto       |    |
| que la memoria ya no se le arrima.        | 9  |
| Mas, en verdad, cuanto del reino santo    |    |
| mi mente atesorar haya podido             |    |
| ahora será materia de mi canto.           | 12 |
| En mi último trabajo yo te pido           |    |
| de tu valor, oh Apolo, ser tal vaso       |    |
| que me halles digno del laurel querido.   | 15 |
| Bastó hasta aquí una cumbre del Parnaso,  |    |
| mas ambas necesito cuando intento         |    |
| a la última palestra abrirme paso.        | 18 |

14] Apolo, concebido como dios solar, pero también como director del coro de las Musas (Apolo Musageta).

18] Según Ovidio (Metamorfosis 1. 316 y ss.), el monte Parnaso tiene dos cumbres, una de ellas, Nisa, dedicada a las Musas, quienes, bajo el patrocinio de Apolo, han ayudado hasta ahora al poeta; la otra, Cirra, está consagrada al propio dios, del que ahora solicita una ayuda directa. Según Benvenuto de Imola, una cumbre estaría dedicada a Baco, que simboliza «scientia naturalis, quae haberi potest per adquisitionem humanam, sicut

Entra nel petto mio, e spira tue si come quando Marsia traesti della vagina delle membra sue. 21 O divina virtú, se mi ti presti tanto che l'ombra del beato regno segnata nel mio capo in manifesti, 24 vedra'mi al pié del tuo diletto legno venire, e coronarmi delle foglie che la matera e tu mi farai degno. 27 Sí rade volte, padre, se ne coglie per triunfare o cesare o poeta, colpa e vergogna dell'umane voglie, 30 che parturir letizia in sulla lieta delfica deità dovría la fronda peneia, quando alcun di sé asseta. 33 Poca favilla gran fiamma seconda: torse di retro a me con miglior voci si pregherà perché Cirra risponda. 36 Surge ai mortali per diverse foci la lucerna del mondo; ma da quella che quattro cerchi giugne con tre croci, 39 con miglior corso e con migliore stella

physica et ethica, idest, philosophia naturalis et moralis, per Apollinem vero scientia supernaturalis et divina, sicut metaphysica, idest, sacra scientia».

21] Marsias, un sátiro, desafió a Apolo a un certamen musical en el que el olímpico se mostró sublime en su arte. Declarado vencedor, castigó la *hybris* de Marsias atándole a un árbol y desollándole (Ovidio, *Metamorfosis* vi. 382-400).

25] El leño amado es el laurel, en el que fue convertida Dafne, requerida de amores por Apolo (*Metamorfosis* 1. 452 y siguientes).

[33] La calma deidad de Delfos es el mismo Apolo (calmo,

| Entra en mi pecho, espira en él tu acento  |    |
|--------------------------------------------|----|
| como cuando los miembros de Marsías        |    |
| sacaste de su vaina y aposento.            | 21 |
| Oh divina virtud, si a mí te alías         |    |
| para mostrar la sombra que he guardado     |    |
| del santo reino en las memorias mías,      | 24 |
| ir me verás hacia tu leño amado            | •  |
| y con las hojas coronar mi frente          |    |
| que por ti y la materia habré ganado.      | 27 |
| Cogidas, padre, son tan raramente          | ·  |
| para ser de un poeta o césar palma         |    |
| —culpa y vergüenza de la humana mente—,    | 30 |
| que leticia parir sobre la calma           |    |
| deidad de Delfos la fronda penea           |    |
| debiera, si sed de ella siente un alma.    | 33 |
| Pequeña chispa grandes llamas crea:        |    |
| mejor voz tras de mí, si le pregunta,      |    |
| quizás por Cirra respondida sea.           | 36 |
| Por más de un abra ante el mortal despunta |    |
| la lucerna del mundo; mas de aquella       |    |
| que tres cruces y cuatro cercos junta,     | 39 |
| con mejor curso y con mejor estrella       |    |

en contraposición a Diónisos, exaltado). La fronda penea es el laurel, pues Dafne (v. 25 n) era hija del río Peneo.

36] Para Cirra, v. 18 n.

39] Por abras se entienden los puntos del horizonte por los que aparece el Sol, distintos según la estación. La interpretación exacta de este terceto ha sido muy discutida; sin embargo, creemos que se debe entender que los cuatro círculos son el horizonte, el ecuador, la eclíptica y el cloruro equinoccial, que, al cortarse, forman las tres cruces. Mattalìa sugiere que los círculos (figura geométrica tenida por perfecta) representan a las virtudes cardinales, mientras las cruces simbolizan a las teologales. Según la

esce congiunta, e la mondana cera piú a suo modo tempera e suggella. 42 Fatto avea di là mane e di qua sera tal foce quasi, e tutto era là bianco quello emisperio, e l'altra parte nera, 45 quando Beatrice in sul sinistro fianco vidi rivolta e riguardar nel sole: aquila sí non li s'affisse unquanco. 48 E sí come secondo raggio sòle uscir del primo e risalire in suso, pur come pellegrin che tornar vole, 51 cosí dell'atto suo, per li occhi infuso nell'imagine mia, il mio si fece, e fissi li occhi al sole oltre nostr'uso. 54 Molto è licito là, che qui non lece alle nostre virtú, mercé del loco fatto per proprio dell'umana spece. 57 Io nol soffersi molto, né sí poco, ch'io nol vedessi sfavillar dintorno, com ferro che bogliente esce del foco; 60 e di subito parve giorno a giorno essere aggiunto, come quei che puote avesse il ciel d'un altro sole adorno. 63 Beatrice tutta nell'etterne rote

astronomía de la época, esta coincidencia se da en el equinoccio de primavera, época del año en la que Dante sitúa la acción de su poema.

41] El Sol, como los demás astros, influye en la naturaleza infundiéndole su virtud informativa, según las ideas filosófico-religiosas de que el poeta participaba. En este caso, provoca el despertar primaveral con la intensidad de su luz, que es la más espléndida de cuantas llegan a la tierra. Por eso —por la abundancia benéfica de la luz, entendida simbólicamente— la época

| conjunta sale, y la mundana cera         |    |
|------------------------------------------|----|
| más a su modo remodela y sella.          | 42 |
| Que allí mañana y noche aquí ya fuera    | •  |
| hizo tal abra, y todo blanqueaba         |    |
| el hemisferio aquel, y negro éste era,   | 45 |
| er nemisieno aquei, y negro este era,    | 47 |
| cuando vi a Beatriz, que vuelta estaba   |    |
| mirando al sol, a mi siniestro lado:     |    |
| nunca un águila así su ojo le clava.     | 48 |
| Y como vuelve arriba, reflejado          |    |
| de un primer rayo, el que salió segundo  |    |
| -así torna el romero de buen grado-,     | 51 |
| tal por su acción, que su mirar profundo | )- |
|                                          |    |
| en mi mente infundió, me vi movido       | _  |
| y miré cual no se usa en este mundo.     | 54 |
| Mucho es lícito allí que prohibido       |    |
| está aquí, porque aquel lugar ya fuera   |    |
| para la humana especie concebido.        | 57 |
| No mucho ni tan poco lo sufriera         | 71 |
|                                          |    |
| que centellear en torno no lo viese      | 60 |
| cual hierro que se saca de la hoguera;   | 00 |
| y parecióme entonces cual si uniese      |    |
| un día al día aquel que los gobierna     |    |
| y al cielo un nuevo sol embelleciese.    | 63 |
| Fija la vista en la alta esfera eterna   |    |
| = -)                                     |    |

es favorable en extremo a la empresa dantesca.

57] El poeta y Beatriz se encuentran todavía, y por muy poco tiempo, en el Paraíso Terrenal, concebido, en efecto, para morada de la especie humana.

60] La vista del poeta se ha agudizado y puede mirar al sol más fijamente y verlo bajo el aspecto de hierro candente.

64] Los cielos se conciben aquí como esferas concéntricas y transparentes cuya sutil materia es incorruptible e invariable, como

fissa con li occhi stava; ed io in lei le luci fissi, di là su remote. 66 Nel suo aspetto tal dentro mei fei, qual si fe' Glauco nel gustar dell'erba che 'l fe' consorte in mar delli altri dei. 69 Trasumanar significar per verba non si poría; però l'essemplo basti a cui esperienza grazia serba. 72 S'i' era sol di me quel che creasti novellamente, amor che 'l ciel governi, tu'l sai, che col tuo lume mi levasti. 75 Quando la rota che tu sempiterni desiderato, a sé mi fece atteso 78 con l'armonia che temperi e discerni, parvemi tanto allor del cielo acceso della fiamma del sol, che pioggia o fiume 81 lago non face mai tanto disteso. La novità del suono e'l grande lume di lor cagion m'accesero un disio 84 mai non sentito di contanto acume. Ond'ella, che vedea me sí com'io, a quietarmi l'animo commosso, pria ch'io a dimandar, la bocca aprio, 87 e cominciò: «Tu stesso ti fai grosso col falso imaginar, sí che non vedi

la de los astros engastados en ellas. Al último de dichos cielos lo envuelve el Empíreo (v. 4 n) y en el centro de este universo se halla situada la Tierra. Por nuestra parte, y aunque ofrecemos la interpretación tradicional, creemos que la insistencia de Dante en llamar a los cielos astronómicos «ruedas» y «cercos» pudiera ser muestra de que no los concebía como esferas completas, sino como esferas sin casquetes.

69] El pescador Glauco observó que unos peces, al contacto

| tenía Beatriz, mientras la mía,          |            |
|------------------------------------------|------------|
| por verla, se apartó de la lucerna.      | 66         |
| Al contemplarla, en mi interior sentía   |            |
| lo que Ĝlauco al comer la hierba, cuando |            |
| de los dioses del mar socio se hacía.    | 69         |
| Transhumanar significar hablando         |            |
| no se podría; y el ejemplo baste         |            |
| a quien lo esté la gracia demostrando.   | 72         |
| Si yo por mí era sólo el que creaste     | •          |
| nuevo, amor que los cielos organizas,    |            |
| tú lo sabrás que con tu luz me alzaste.  | 75         |
| Cuando el rodar que tú sempiternizas     |            |
| deseado, me atrajo hacia su seno         |            |
| con el orden que riges y armonizas,      | <i>7</i> 8 |
| al cielo contemplé de ardor tan lleno    | -          |
| por el sol, que la lluvia o la corriente |            |
| nunca en lago cambió tanto terreno.      | 81         |
| La novedad del son, la luz fulgente,     |            |
| de su porqué encendieron tal deseo       |            |
| que nunca otro sentí tan fuertemente.    | 84         |
| Y ella, que me veía cual me veo          |            |
| yo mismo, por templar mis emociones,     |            |
| la boca abrió sin aguardar careo         | 87         |
| y comenzó: «Te crea confusiones          | •          |
| tu falso imaginar, y no estás viendo     |            |
| <i>U</i> • •                             |            |

de cierta hierba, resucitaban; la probó y se sintió empujado a arrojarse al mar, convirtiéndose así en uno de sus dioses (Metamorfosis XIII. 394 y ss.). Dante se siente metamorfoseado, divinizado, al iniciar su ascensión a los cielos.

[78] El poeta es atraído hacia las esferas. De esta forma indica

Dante que su ascensión ha comenzado.

86] Beatriz, como todos los bienaventurados, puede leer el pensamiento del poeta.

ciò che vedresti se l'avessi scosso. 90 Tu non se' in terra, si come tu credi; ma folgore, fuggendo il proprio sito, non corse come tu ch'ad esso riedi». 93 S'io fui del primo dubbio disvestito per le sorrise parolette brevi, dentro ad un nuovo piú fu' inretito, 96 e dissi: «Già contento requievi di grande ammirazion; ma ora ammiro com'io trascenda questi corpi levi». 99 Ond'ella, appresso d'un pio sospiro, li occhi drizzo ver me con quel sembiante che madre fa sovra figlio deliro, 102 e cominciò: «Le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma che l'universo a Dio fa simigliante. 105 Qui veggion l'alte creature l'orma dell'etterno valore, il qual è fine 108 al quale è fatta la toccata norma. Nell'ordine ch'io dico sono accline tutte nature, per diverse sorti, piú al principio loro e men vicine; III onde si muovono a diversi porti per lo gran mar dell'essere, e ciascuna con istinto a lei dato che là porti. 114 Questi ne porta il foco inver la luna; questi ne' cor mortali è permotore; questi la terra in sé stringe e aduna: 117

- 93] Según este terceto, el paraíso celeste es la morada natural del hombre.
- 99] Los cuerpos leves son las supuestas esferas del aire y del fuego que, según la cosmología de la época, rodean a la Tierra.

| 00-1 | 17 |  |
|------|----|--|
| yo i | */ |  |

#### Subida al Paraíso

| lo que verías libre de ilusiones.             | 90  |
|-----------------------------------------------|-----|
| No estás en tierra como estás creyendo;       |     |
| mas un rayo, dejando su morada,               |     |
| no corre como tú que a ella estás yendo».     | 93  |
| De esta duda mi mente desnudada               |     |
| por las risueñas palabritas breves,           |     |
| en una más se vio luego enredada,             | 96  |
| y dije: «Me contentas y me mueves             | •   |
| a gran admiración; y más me admira            |     |
| el poder transcender cuerpos tan leves».      | 99  |
| Y ella, como la madre que suspira,            |     |
| puso su vista en mí, con el semblante         |     |
| de quien contempla a un hijo que delira       | 102 |
| y comenzó: «Las cosas un constante            |     |
| orden entre sí guardan, y éste es forma       |     |
| que hace al cosmos a Dios ser semejante.      | 105 |
| Del eterno valor aquí la horma                |     |
| ven las altas criaturas, que él es meta       |     |
| a la que tiende la mentada norma.             | 108 |
| Al orden que te digo se sujeta,               | •   |
| de una manera u otra, toda hechura,           |     |
| pues, cerca o lejos, por su amor se inquieta; | III |
| un puesto cada cosa así procura               |     |
| por el gran mar del ser, y a cada una         |     |
| el instinto a ella dado la apresura.          | 114 |
| Éste levanta el fuego hacia la luna;          | '   |
| del mortal corazón éste es motor;             |     |
| éste a la tierra en sí tupe y aduna:          | 117 |

Las altas criaturas son las inteligencias angélicas. Todas y cada una de las partes de la creación sienten 111] amor por Dios.

né pur le creature che son fore d'intelligenza quest'arco saetta, ma quelle c'hanno intelletto ed amore. 120 La provedenza, che cotanto assetta, del suo lume fa 'l ciel sempre quieto nel qual si volge quel c'ha maggior fretta; 123 e ora lí. come a sito decreto, cen porta la virtú di quella corda che ciò che scocca drizza in segno lieto. 126 Vero è che come forma non s'accorda molte fiate all'intenzion dell'arte. perch'a risponder la materia è sorda; 120 cosí da questo corso si diparte talor la creature, c'ha podere di piegar, cosí pinta, in altra parte; 132 e sí come veder si può cadere foco di nube, si l'impeto primo l'atterra torto da falso piacere. 135 Non dei piú ammirar, se bene stimo, lo tuo salir, se non come d'un rivo se d'alto monte scende giuso ad imo. 138 Maraviglia sarebbe in te, se, privo d'impedimento, giú ti fossi assiso, com'a terra quiete in foco vivo». Quinci rivolse inver lo cielo il viso.

119] Este arco tira, es decir, lanza como si fuesen flechas. 123] El cielo quieto es el que cubre al Primer Móvil, que es inmóvil, de Aristóteles; dentro de él se halla el último cielo, que es el de movimiento más rápido.

#### Subida al Paraíso

| 118-1  | 42  |
|--------|-----|
| 110-14 | 421 |

| no sólo a la criatura que, inferior,        |     |
|---------------------------------------------|-----|
| no tiene inteligencia, este arco tira,      |     |
| sino a aquella que piensa y siente amor.    | 120 |
| La providencia, que por todo mira,          |     |
| con su luz tiene al cielo siempre quieto    |     |
| en el que el más apresurado gira;           | 123 |
| y allí, según dispone su decreto,           |     |
| nos lleva la virtud de aquella cuerda       |     |
| que lanza de la dicha hacia el objeto.      | 126 |
| Cierto es que, cual la forma no concuerda   |     |
| más de una vez con la intención del arte    |     |
| -que al responder es la materia lerda-,     | 129 |
| la criatura, a veces, se echa aparte        |     |
| de esta carrera, porque puede, y luego      |     |
| se pliega, así impulsada, hacia otra parte; | 132 |
| y como de la nube cae el fuego,             |     |
| el impulso inicial va decayendo             |     |
| cuando a falsos placeres muestra apego.     | 135 |
| No te ha de admirar más, si bien entiendo,  |     |
| tu ascensión que del río la carrera         |     |
| cuando del monte al valle va cayendo.       | 138 |
| En ti gran maravilla, en cambio, fuera      |     |
| que, ya libre, quedases en el suelo,        |     |
| como quieta en la tierra viva hoguera».     |     |
| Dicho lo cual, volvió la vista al cielo.    | 142 |
|                                             |     |

135] Dante parece referirse a la criatura racional (v. 131) que, en virtud de su libre albedrío, puede inclinarse al mal, aunque haya sido hecha para el bien.

### CANTO II

O voi che siete in piccioletta barca, desiderosi d'ascoltar, seguiti dietro al mio legno che cantando varca, 3 tornate a riveder li vostri liti: non vi mettete in pelago, ché, forse, perdendo me, rimarreste smarriti. 6 L'acqua ch'io prendo già mai non si corse; Minerva spira, e conducemi Apollo, e nove Muse mi dimostran l'Orse. 9 Voi altri pochi che drizzaste il collo per tempo al pan delli angeli, del quale vivesi qui ma non sen vien satollo, 12 metter potete ben per l'alto sale vostro navigio, servando mio solco dinanzi all'acqua che ritorna equale. 15 Que' gloriosi che passaro al Colco non s'ammiraron come voi farete, т8 quando Iason vider fatto bifolco. La concreata e perpetua sete

9] Minerva, diosa de la sabiduría, sopla las velas de la nave poética de Dante; Apolo, dios de la poesía, va con él. Las Osas servían de punto de orientación a los navegantes. Nove puede entenderse como 'nueve' o como 'nuevas', sentido que preferimos: serían las musas cristianas estas nuevas musas. Pero también podría traducirse nueve, dado que en el poema se tratan todas las materias de que estas deidades son patrocinadoras y pro-

# CANTO II

| Oh vosotros que en un batel pequeño,   |    |
|----------------------------------------|----|
| deseosos de oír, sois atraídos         |    |
| por el bogar canoro de mi leño;        | 3  |
| volved a vuestras playas; no atrevidos |    |
| os metáis en el piélago, que luego,    |    |
| si me perdéis, os hallaréis perdidos.  | 6  |
| Nadie ha surcado el agua que navego;   |    |
| nuevas Musas las Osas me han mostrado; |    |
| Minerva sopla, con Apolo llego.        | 9  |
| Los pocos que temprano habéis alzado   | -  |
| el cuello al pan angélico, del cual    |    |
| aquí se vive sin quedar saciado,       | 12 |
| podéis enderezar por la alta sal       |    |
| vuestro navío, tras mi surco entrando  |    |
| antes que el agua vuelva a ser igual.  | 15 |
| Más os asombraréis que el gentil bando | ·  |
| que hasta Colcos Îlegó y al animoso    |    |
| Jasón halló con dos bueyes arando.     | 18 |
| Nuestra sed, concreada y sin reposo,   |    |
| • -                                    |    |

#### tectoras.

11] El pan angélico es la sabiduría (Salmos LXXVII. 25).

18] Se refiere al mito de los Argonautas, uno de cuyos episodios es la doma por Jasón (v. Inf. xvIII. 86 n) de dos monstruosos toros (Metamorfosis VII. 104 y ss.). Colco se decía del habitante de la Cólquide, aquí designada por dicho gentilicio.

del deiforme regno cen portava veloci quasi come 'l ciel vedete. 21 Beatrice in suso, e io in lei guardava; e forse in tanto in quanto un quadrel posa e vola e dalla noce si dischiava, 24 giunto mi vidi ove mirabil cosa mi torse il viso a sé; e però quella cui non potea mia cura essere ascosa, 27 volta ver me, si lieta come bella, «Drizza la mente in Dio grata» mi disse, «che n'ha congiunti con la prima stella». 30 Parev'a me che nube ne coprisse lucida, spessa, solida e pulita, quasi adamante che lo sol ferisse. 33 Per entro sé l'etterna margarita ne ricevette, com'acqua recepe raggio di luce permanendo unita. 36 S'io era corpo, e qui non si concepe com'una dimensione altra patío, ch'esser convien se corpo in corpo repe, 39 accender ne dovría piú il disio di veder quella essenza in che si vede come nostra natura e Dio s'unio. 42 Lí si vedrà ciò che tenem per fede, non dimostrato, ma fia per sé noto a guisa del ver primo che l'uom crede. 45 Io rispuosi: «Madonna, si devoto

30] La primera estrella es la Luna. Los astros son designados por Dante sin precisión terminológica, y sólo a efectos poéticos, a lo largo de la cantiga.

42] En los últimos tercetos, el poeta parece referirse a que el hecho de que un cuerpo (el de la Luna) contenga al suyo sin

#### Cielo I: Espíritus débiles

20-46

| -                                         |     |
|-------------------------------------------|-----|
| del deïforme reino nos llevaba            |     |
| veloces como el cielo presuroso.          | 21  |
| Beatriz arriba, y yo a ella la miraba;    |     |
| y quizás en lo que un dardo se adosa      |     |
| y de la nuez, volando, se desclava,       | 24  |
| llegué a un lugar en que admirable cosa   |     |
| a sí atrajo mi vista; pero aquella        |     |
| que era de mis cuidados cuidadosa,        | 27  |
| vuelta hacia mí, tan leda como bella,     |     |
| dijo: «Alza a Dios la mente agradecido,   |     |
| que hemos llegado a la primera estrella». | 30  |
| Yo creí de una nube estar ceñido,         |     |
| pulida, espesa, sólida y luciente         |     |
| como diamante por el sol herido.          | 33  |
| La eterna margarita tras su oriente       |     |
| nos recibió como, siguiendo unida,        |     |
| recibe el agua al rayo blandamente.       | 36  |
| Si fui cuerpo, y aquí no es concebida     | _   |
| la dimensión que dentro de otro dura,     |     |
| si una cosa por otra es recibida,         | 39  |
| más debiera encenderse el ansia pura      | 3,  |
| que quiere ver la esencia en que se ve    |     |
| cómo se une con Dios nuestra natura.      | 42  |
| Veráse allí lo que es aquí de fe,         | •   |
| no demostrado, hacerse por sí noto        |     |
| cual primera verdad que el hombre cree.   | 45  |
| Yo respondí: «Señora, tan devoto          | 1,7 |
|                                           |     |

alterarse (pues Dante no se halla sobre la Luna, sino en su interior) es inexplicable, pero real, como la unión hipostática, que permite que la naturaleza divina se una a la humana, sin que se modifique ninguna de ellas, en la persona de Cristo.

com'esser posso piú, ringrazio lui lo qual dal mortal mondo m'ha remoto. 48 Ma ditemi: che son li segni bui di questo corpo, che là giuso in terra fan di Cain favoleggiare altrui?» 51 Ella sorrise alquanto, e poi «S'elli erra l'oppinion» mi disse «de' mortali dove chiave di senso non diserra. 54 certo non ti dovrien punger li strali d'ammirazione omai, poi dietro ai sensi vedi che la ragione ha corte l'ali. 57 Ma dimmi quel che tu da te ne pensi». E io: «Ciò che n'appar qua su diverso 60 credo che fanno i corpi rari e densi». Ed ella: «Certo assai vedrai sommerso nel falso il creder tuo, se bene ascolti l'argomentar ch'io li farò avverso. 63 La spera ottava vi dimostra molti lumi, li quali e nel quale e nel quanto 66 notar si possono di diversi volti. Se raro e denso ciò facesser tanto, una sola virtú sarebbe in tutti. 69 piú e men distributa e altrettanto.

Para la conseja sobre Caín, v. Inf. xx. 127 n. En este terceto se inicia uno de los pasajes más discutidos de la Comedia, que incluso ha parecido inoportuno a varios comentaristas: el de cuál sea la causa de las manchas de la Luna, concebida como cuerpo incorruptible y de materia diferente, como la de los demás astros, a la de la Tierra. Sin embargo, creemos que el pasaje no puede ser más oportuno, independientemente de su más o menos lograda poeticidad. Dante, en efecto, quiere aclarar al lector —ya en el umbral de la cantiga— que la ciencia humana no puede llegar, mediante sus observaciones y especulaciones, a co-

#### Cielo 1: Espíritus débiles

47-69]

| como puedo, me obligo al que me aleja,<br>y me trae hasta aquí, del mortal coto.<br>Mas, ¿qué son las señales que ver deja,   | 48 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| oscuras, este cuerpo, que en la tierra fomentan de Caín una conseja?» Y, sonriendo un poco, «Si así yerra»,                   | 51 |
| me dijo, «la opinión de los mortales,<br>do la llave el sentido no descierra,<br>flechas de admiración por cosas tales        | 54 |
| no sufras: que la mente es alicorta si sigue a los sentidos corporales.  Mas saber lo que piensas tú me importa».             | 57 |
| «Que un cuerpo», dije, «sea raro o denso<br>la diferencia que aquí observo aporta».<br>«Bien verías», repuso, «estar suspenso | 60 |
| tu argumento en lo falso, si atendieras<br>mientras yo te argumente mi disenso.<br>Veis en la esfera octava mil lumbreras     | 63 |
| bellas, las cuales en el cuál y el cuánto<br>muestran diversos rostros y maneras.<br>Si lo raro y lo denso hicieran tanto,    | 66 |
| de una sola virtud fueran henchidos<br>los astros, más y menos y otro tanto.                                                  | 69 |

nocer la naturaleza de los cielos (vv. 56-7) si no es iluminada por la revelación. Beatriz, en su misión de guía, confía en la razón dirigida del poeta, pero no en sus sentidos, inútiles para el conocimiento de los cielos, que pertenecen a un reino superior y distinto del terrenal. De ahí la oportunidad de esta larga y un tanto difícil discusión, apenas iniciada la cantiga.

69] Para entender estos dos tercetos hay que situarse en el punto de vista de la sabiduría medieval. El razonamiento viene a ser éste: las zonas oscuras de la Luna deben explicarse de la misma manera que la diferencia de luminosidad de las estrellas

Virtú diverse esser convegnon frutti di principii formali, e quei, for ch'uno, seguiterieno a tua ragion distrutti. 72 Ancor, se raro fosse di quel bruno cagion che tu dimandi, od oltre in parte fora di sua materia si digiuno 75 esto pianeta, o si come comparte lo grasso e'l magro un corpo, cosí questo nel suo volume cangerebbe carte. 78 Se'l primo fosse, fora manifesto nell'eclissi del sol per trasparere lo lume come in altro raro ingesto. 81 Questo non è: però è da vedere dell'altro; e s'elli avvien ch'io l'altro cassi, falsificato fia lo tuo parere. 84 S'elli è che questo raro non trapassi, esser conviene un termine da onde lo suo contrario piú passar non lassi; 87 e indi l'altrui raggio si rifonde cosí come color torna per vetro lo qual di retro a sé piombo nasconde. 90 Or dirai tu ch'el si dimostra tetro ivi lo raggio piú che in altre parti, per esser li refratto più a retro. 93

fijas. Si ésta dependiese de su mayor o menor densidad, se deduciría que en ellas hay una misma virtud (luz) que muestra aspectos distintos dependiendo de la estrella en que incide; pero esto es absurdo según la concepción astrológica de la época, de acuerdo con la cual cada estrella posee una virtud (y una luz) diferente, con la que influye en el acontecer universal, y especialmente terrestre. Dichas virtudes se traducen en diferentes principios formales, es decir en capacidades diversas para plasmar la materia terrestre. Esta es la teoría de Santo Tomás de Aquino

### 70-93] Cielo 1: Espíritus débiles

| Mas las virtudes son frutos nacidos        |     |
|--------------------------------------------|-----|
| de principios formales y, salvo uno,       |     |
| por tu razón serían destruidos.            | 72  |
| Y si lo raro fuese de lo bruno             | •   |
| la razón que preguntas, o se hallara       |     |
| todo de su materia tan ayuno               | 75  |
| este planeta, o bien si se alternara       | • • |
| graso y magro, cual cuerpo, y esto hiciera |     |
| que en su tomo las páginas cambiara;       | 78  |
| si lo primero, manifiesto fuera            |     |
| al eclipsarse el sol, pues dejaría,        |     |
| cual cuerpo raro, que su luz se viera.     | 81  |
| Esto no es cierto; así, nos convendría     |     |
| ver el otro argumento; y, si lo arruino,   |     |
| falso tu parecer se mostraría.             | 84  |
| Si lo raro no pasa, yo adivino             |     |
| que debe haber un término por donde        |     |
| le impide a su contrario abrir camino;     | 87  |
| desde allí al otro rayo corresponde,       |     |
| cual color en cristal, ser rechazado       |     |
| puesto que al plomo por detrás esconde.    | 90  |
| Tú me dirás que muéstrase apagado          |     |
| aquí este rayo más que en otra parte       |     |
| porque de más atrás es refractado.         | 93  |

(De coelo 11. 19), que quedaría desvirtuada al admitirse un solo principio formal (una luz única) que se manifestase más o menos según la rareza o densidad relativa de cada estrella.

88] El otro rayo es el del sol, fuente de luz de todos los as-

tros, según los medievales.

93] Beatriz se adelanta a la objeción de Dante según la cual, si no procede la diferencia de luz de las distintas zonas de la superficie lunar de su densidad y su rareza, bien podría proceder de su irregularidad, de que no fuese una esfera perfecta. Dicha

Da questa instanza può deliberarti esperienza, se già mai la provi, ch'esser suol fonte ai rivi di vostr'arti. 96 Tre specchi prenderai; e i due rimovi da te d'un modo, e l'altro, piú rimosso, tr'ambo li primi li occhi tuoi ritrovi. 99 Rivolto ad essì, fa che dopo il dosso ti stea un lume che i tre specchi accenda e torni a te da tutti ripercosso. 102 Ben che nel quanto tanto non si stenda la vista piú lontana, li vedrai come convien ch'igualmente risplenda. 105 Or come ai colpi delli caldi rai della neve riman nudo il suggetto e dal colore e dal freddo primai, 108 cosí rimaso te nell'intelletto voglio informar di luce si vivace, che ti tremolerà nel suo aspetto. III Dentro dal ciel della divina pace si gira un corpo nella cui virtute l'esser di tutto suo contento giace. 114 Lo ciel seguente, c'ha tante vedute, quell'esser parte per diverse essenze, da lui distratte e da lui contenute. 117

superficie, en efecto, podría tener concavidades desde las que la luz se reflejase con menos fuerza.

96] Frente a la hipótesis del terceto anterior, Beatriz propone, en éste, una prueba experimental, que desarrolla en los tres siguientes.

105] Es decir, aunque el tercer espejo está más lejos que los otros dos del foco luminoso, refleja la luz desprendida por éste con la misma intensidad que los más cercanos. Y eso ocurriría en la superficie de la luna, aunque fuese irregular.

### 94-117] Cielo I: Espíritus débiles

| Mas de esta instancia puede liberarte     |     |
|-------------------------------------------|-----|
| la experiencia, cuando es realizada,      |     |
| que es fuente del arroyo de vuestro arte. | 96  |
| Tres espejos dispón: dos a una dada       |     |
| distancia, y al tercero, más distante,    |     |
| entre los dos encuentre tu mirada.        | 99  |
| Vuelto a ellos, de una luz ponte delante  | ,,, |
| que con sus rayos a los tres los prenda   |     |
| y hacia ti los rechacen al instante.      | 102 |
| Aunque en el cuánto tanto no se extienda  |     |
| la vista más lejana, verdadero            |     |
| hallarás que de igual modo se encienda.   | 105 |
| Como, al golpe del rayo, por entero       |     |
| de la nieve desnúdase el proyecto,        |     |
| y de su frío y del color primero,         | 108 |
| estando así, yo quiero a tu intelecto     |     |
| informar de una luz tan paladina          |     |
| que te tremole desde el propio aspecto.   | III |
| Dentro del cielo de la paz divina         |     |
| con tal virtud un cuerpo está girando     |     |
| que al ser de cuanto abarca determina.    | 114 |
| El siguiente, sus mil vistas mostrando,   |     |
| aquel ser distribuye en las esencias      |     |
| distintas de él, que las está albergando. | 117 |

111] 'De la misma manera que los rayos luminosos deshacen, con su calor, la nieve, así quiero yo, Beatriz, destruir tu error con la luz de mis enseñanzas'.

114] Dentro del Empíreo (cielo de la paz divina) hay un cuerpo (el Primer Móvil) en cuya virtud se funda el ser de cuanto este cielo abarca, es decir, de todo lo existente en el universo.

117] El siguiente es el cielo de las estrellas fijas, que distribuye en la naturaleza la virtud informativa procedente del Empíreo.

Li altri giron per varie differenze le distinzion che dentro da sé hanno dispongono a lor fini e lor semenze. 120 Questi organi del mondo cosi vanno, come tu vedi omai, di grado in grado, che di su prendono e di sotto fanno. 123 Riguarda bene omai sí com'io vado per questo loco al vero che disiri, sí che poi sappi sol tener lo guado. 126 Lo moto e la virtú de' santi giri, come dal fabbro l'arte del martello, da' beati motor convien che spiri; 129 e'l ciel cui tanti lumi fanno bello, della mente profonda che lui volve prende l'image e fassene suggello. 132 E come l'alma dentro a vostra polve per differenti membra e conformate a diverse potenze si risolve, 135 cosi l'intelligenza sua bontate multiplicata per le stelle spiega, girando sé sovra sua unitate. 138 Virtú diversa fa diversa lega col prezioso corpo ch'ella avviva, nel qual, sí come vita in voi, si lega. 141 Per la natura lieta onde deriva. la virtú mista per lo corpo luce come letizia per pupilla viva. 144 Da essa vien ciò che da luce a luce

<sup>120]</sup> Lo mismo sucede con los otros cielos, los de los planetas.

Todos los cielos adquieren sus virtudes del Empíreo y actúan con ellas en la Tierra.

### 118-145 | Cielo I: Espíritus débiles

| Los otros, por sus propias diferencias,   |     |
|-------------------------------------------|-----|
| las distinciones que en su seno yacen     |     |
| disponen a sus fines e influencias.       | 120 |
| Que del mundo estos órganos se emplacen   |     |
| no hay duda, como ves, de grado en grado, |     |
| que arriba se proveen y abajo hacen.      | 123 |
| Mira cómo derecha he avanzado             |     |
| para mostrarte así lo verdadero           |     |
| porque pases después tú solo el vado.     | 126 |
| De los cielos la fuerza y derrotero       |     |
| de beatos motores son destello,           |     |
| como al martillo su arte da el herrero;   | 129 |
| y aquel que tantas luces hacen bello      |     |
| de la mente profunda que lo mueve         |     |
| toma la imagen y se vuelve sello.         | 132 |
| Y como el alma en vuestro polvo breve,    | ٥.  |
| por diferentes miembros reclamada,        |     |
| en más potencias desplegarse debe,        | 135 |
| la inteligencia así, multiplicada         | 37  |
| su bondad, por los astros se desune       |     |
| girando en su unidad siempre salvada.     | 138 |
| Cada virtud distintamente se une          | ,   |
| con el precioso cuerpo que ella aviva,    |     |
| cual vida que con cuerpo se reúne.        | 141 |
| Y pues de ledo natural deriva,            | •   |
| la virtud mixta por el cuerpo luce        |     |
| como alegría en la pupila viva.           | 144 |
| Brillos distintos ella así conduce        | 1 1 |
|                                           |     |

<sup>132]</sup> El cielo de las estrellas fijas toma de la inteligencia (ángel) que lo mueve sus virtudes, con las que marca o sella a las cosas inferiores (Da Butti).

par differente, non da denso e raro: essa è formal principio che produce, 148 conforme a sua bontà, lo turbo e 'l chiaro».

148] Del razonamiento desarrollado en los versos anteriores se deduce que la virtud de la inteligencia angélica que mueve al cielo de las estrellas fijas se desdobla y reparte en cada una de ellas de manera y en cantidad diferente, mezclándose con su materia y produciendo brillos distintos. Se comprende que algo semejante ocurre con las diferentes partes de la Luna, tan cer-

146-148] Cielo 1: Espíritus débiles

a una luz y otra, no lo denso y raro: que ella es formal principio que produce, conforme a su bondad, lo turbio y claro».

148

cana a la Tierra y tan influyente en ella. En este sentido, nos parece decisiva la comparación de que en el cuerpo humano, que es uno solo, el alma, sin perder su unidad esencial, se reparte de manera distinta en cada uno de sus miembros. Es decir, que lo que sucede con la pluralidad (estrellas) sucede también con la singularidad (cuerpo humano y Luna).

# CANTO III

|    | Quel sol che pria d'amor mi scaldò 'l petto, |
|----|----------------------------------------------|
|    | di bella verità m'avea scoverto,             |
| 3  | provando e riprovando, il dolce aspetto;     |
|    | e io, per confessar corretto e certo         |
|    | me stesso, tanto quanto si convenne          |
| 6  | leva' il capo a proferer piú erto;           |
|    | ma visione apparve che ritenne               |
|    | a sé me tanto stretto, per vedersi,          |
| 9  | che di mia confession non mi sovvenne.       |
|    | Quali per vetri trasparenti e tersi,         |
|    | o ver per acque nitide e tranquille,         |
| 12 | non sí profonde che i fondi sien persi,      |
|    | tornan di nostri visi le postille            |
|    | debili si, che perla in bianca fronte        |
| 15 | non vien men tosto alle nostre pupille;      |
|    | tali vid'io piú facce a parlar pronte;       |
|    | per ch'io dentro all'error contrario corsi   |
| 18 | a quel ch'accese amor tra l'omo e 'l fonte.  |
|    | Subito sí com'io di lor m'accorsi,           |
|    | quelle stimando specchiati sembianti,        |
| 21 | per veder di cui fosser, li occhi torsi;     |
|    | e nulla vidi, e ritorsili avanti             |
|    | dritti nel lume della dolce guida,           |
|    | \$ man,                                      |

15] La visión es poco clara al principio. La blancura de la perla sobre la blancura de la frente es comparable a la luminosidad de los espíritus que Dante ve junto a la luminosidad de la

# CANTO III

| El sol que antes de amor me abrasó el pecho,      |    |
|---------------------------------------------------|----|
| de una verdad, probando y reprobando,             |    |
| notar el dulce aspecto me había hecho;            | 3  |
| ya corregido y enterado, cuando,                  |    |
| tanto cuanto conviene, yo la testa,               |    |
| por confesarlo, estaba levantando,                | 6  |
| una visión de pronto manifiesta                   |    |
| atrajo mi atención de tal manera                  |    |
| que al punto me olvidé de mi respuesta.           | 9. |
| Cual un vidrio que terso y claro fuera            |    |
| o como el agua nítida y tranquila,                |    |
| no tan honda que el fondo se perdiera,            | 12 |
| rendiría la imagen que vacila                     |    |
| de nuestros rasgos, como en blanca frente         |    |
| tarda en ver una perla la pupila;                 | 15 |
| así, prestos a hablar, de mucha gente             |    |
| los rostros vi, y en el error opuesto             |    |
| caí de quien su amor cambió a la fuente.          | 18 |
| No bien me fue su aspecto manifiesto,             |    |
| creyéndolos semblantes reflejados,                |    |
| por verlos bien, volví los ojos presto:           | 21 |
| no viendo nada, los torné asombrados              |    |
| hacia los ojos de mi dulce guía,                  |    |
| Luna.                                             |    |
| 18] Se refiere a Narciso $(v. Inf. xxx. 128 n)$ . |    |

che sorridendo ardea nelli occhi santi. 24 «Non ti maravigliar perch'io sorrida» mi disse «appresso il tuo pueril coto, poi sopra 'l vero ancor lo piè non fida, 27 ma te rivolve, come suole, a vòto: vere sustanze son ciò che tu vedi, qui rilegate per manco di voto. 30 Però parla con esse e odi e credi; chè la verace luce che li appaga da sé non lascia lor torcer li piedi». 33 Ed io all'ombra che parea più vaga di ragionar drizza'mi, e cominciai, 36 quasi com'uom cui troppa voglia smaga: «O ben creato spirito, che a' rai di vita etterna la dolcezza senti che, non gustata, non s'intende mai, 39 grazioso mi fia se mi contenti del nome tuo e della vostra sorte». Ond'ella, pronta e con occhi ridenti: 42 «La nostra carità non serra porte a giusta voglia, se non come quella che vuol simile a sé tutta sua corte. 45 I' fui nel mondo vergine sorella; e se la mente tua ben sé riguarda, nom mi ti celerà l'esser piú bella, 48 ma riconoscerai ch'i' son Piccarda, che, posta qui con questi altri beati,

<sup>30]</sup> En este cielo de la Luna se hallan las almas de quienes no cumplieron sus votos religiosos pero han sido, sin embargo, salvados.

No deja desviarse a sus pisadas de la senda de la verdad.

### 24-50] Cielo 1: Espíritus débiles

| que vi de una sonrisa iluminados.         | 24 |
|-------------------------------------------|----|
| «No te sorprendas porque así sonría»,     | •  |
| dijo, «de tu inocente pensamiento,        |    |
| pues no pisas en firme todavía            | 27 |
| y en el vacío apoyas tu argumento:        | •  |
| substancias reales ves, aquí apartadas    |    |
| por no dar a sus votos cumplimiento.      | 30 |
| Mas habla y cree a las almas relegadas:   | J  |
| la luz veraz en que su sed reposa         |    |
| no deja desviarse a sus pisadas».         | 33 |
| A la sombra que vi más deseosa            |    |
| de razonar me dirigí, diciendo,           |    |
| como persona por saber ansiosa:           | 36 |
| «Oh bien creado espíritu, que ardiendo    |    |
| en dulce luz la eterna vida sientes       |    |
| que sólo entiende quien la está viviendo, | 39 |
| jojalá con tu nombre me contentes,        |    |
| y diciendo cuál es vuestro talante!»      |    |
| Y ella, pronta y con ojos sonrientes:     | 42 |
| «No nuestra caridad la puerta, ante       | -  |
| justa sed, cierra, que obra como aquella  |    |
| que a sí quiere a su corte semejante.     | 45 |
| En el mundo yo fui monja y doncella;      |    |
| y si tu vista su agudeza guarda,          |    |
| a ti no ha de ocultarme el ser más bella, | 48 |
| mas reconocerás que soy Picarda,          |    |
| que, con estos espíritus salvados,        |    |

45] Dios es la suma caridad y desea que los bienaventurados (su corte) sean semejantes a El siendo caritativos.

<sup>49]</sup> Piccarda Donati, hermana de Forese (v. Purg. xxiv. 10 n y xxiii. 48 n) y de Corso (v. Purg. xxiv. 87 n).

| 51 | beata sono in la spera piú tarda.           |
|----|---------------------------------------------|
|    | Li nostri affetti che solo infiammati       |
|    | son nel piacer dello Spirito Santo,         |
| 54 | letizian del suo ordine formati.            |
|    | E questa sorte che par giú cotanto,         |
|    | però n'è data, perché fuor negletti         |
| 57 | li nostri voti, e vòti in alcun canto».     |
|    | Ond'io a lei: «Ne' mirabili aspetti         |
|    | vostri risplende non so che divino          |
| 60 | che vi trasmuta da' primi concetti:         |
|    | però non fui a rimembrar festino;           |
|    | ma or m'aiuta ciò che tu mi dici,           |
| 63 | sí che raffigurar m'è piú latino.           |
|    | Ma dimmi: voi che siete qui felici,         |
|    | disiderate voi piú alto loco                |
| 66 | per piú vedere e per piú farvi amici?»      |
|    | Con quelle altr'ombre pria sorrise un poco; |
|    | da indi mi rispuose tanto lieta,            |
| 69 | ch'arder parea d'amor nel primo foco:       |
|    | «Frate, la nostra volontà quieta            |
|    | virtú di carità, che fa volerne             |
| 72 | sol quel ch'avemo, e d'altro non ci asseta. |
|    | Se disiassimo esser piú superne,            |
|    | foran discordi li nostri disiri             |
| 75 | dal voler di colui che qui ne cerne;        |
|    | che vedrai non capere in questi giri,       |
|    | s'essere in carità è qui necesse,           |
| 78 | e se la sua natura ben rimiri.              |
|    | Anzi è formale ad esto beato esse           |

51] La esfera de la Luna es la que gira más lentamente, según la astronomía medieval.

69] El primer foco, o primer fuego de amor, es Dios.

### 51-79 | Cielo I: Espíritus débiles

| soy beata en la esfera que más tarda.      | 51 |
|--------------------------------------------|----|
| En el placer nos vemos inflamados          |    |
| del Espíritu Santo, y alegría              |    |
| sentimos con su orden conformados.         | 54 |
| Y esta suerte, que baja se diría,          |    |
| de votos descuidados es efecto,            |    |
| pues parte de ellos se quedó vacía».       | 57 |
| «Un no sé qué divino a vuestro aspecto»,   |    |
| dije, «con admirable luz irisa             |    |
| y así os transmuta del primer concepto:    | 60 |
| por eso al recordar no me di prisa;        |    |
| mas veo, al escucharte, claramente         |    |
| y mejor te recuerdo de esta guisa.         | 63 |
| Los que aquí sois felices ¿ciertamente     |    |
| no aspiráis a elevaros, ni tampoco         |    |
| a ver mejor y a que el amor aumente?»      | 66 |
| Sonrieron las sombras y ella un poco;      |    |
| y parecía, al responder tan leda,          |    |
| que de amor la abrasara el primer foco:    | 69 |
| «La caridad, hermano, aquí le veda         |    |
| al albedrío que algo más queramos,         |    |
| y así apagada nuestra sed se queda.        | 72 |
| Si quisiéramos ir hacia otros tramos,      |    |
| a nuestra voluntad en contra vieras        |    |
| del querer que nos cierne a donde estamos. | 75 |
| Y ello caber no puede en las esferas,      |    |
| si aquí es la caridad indispensable        |    |
| y su naturaleza consideras.                | 78 |
| Del ser beato es forma inseparable         |    |
|                                            |    |

73] Es decir, si quisiéramos elevarnos de condición dentro del orden celestial.

<sup>75]</sup> Este querer es la voluntad de Dios.

tenersi dentro alla divina voglia. per ch'una fansi nostre voglie stesse; 81 sí che, come noi sem di soglia in soglia per questo regno, a tutto il regno piace com'allo re che'n suo voler ne invoglia. 84 E'n la sua volontade è nostra pace: ell'è quel mare al qual tutto si move ciò ch'ella cria e che natura face». 87 Chiaro mi fu allor como ogni dove in cielo è paradiso, etsi la grazia del sommo ben d'un modo non vi piove. 90 Ma sí com'elli avvien, s'un cibo sazia e d'un altro rimane ancor la gola, che quel si chere e di quel si ringrazia, 93 cosí fec'io con atto e con parola, per apprender da lei qual fu la tela onde non trasse infino a co la spola. 96 «Perfetta vita e alto merto inciela donna piú su» mi disse «alla cui norma nel vostro mondo giú si veste e vela, 99 perché fino al morir si vegghi e dorma con quello sposo ch'ogni voto accetta che caritate a suo piacer conforma. 102 Dal mondo, per seguirla, giovinetta fuggi' mi, e nel suo abito mi chiusi, e promisi la via della sua setta. 105 Uomini poi, a mal più ch'a bene usi, fuor mi rapiron della dolce chiostra: 108 Iddio si sa qual poi mia vita fusi.

99] Esta mujer es Santa Clara de Asís, fundadora de la orden de las clarisas, cuya norma (regla monacal) viste con el

# 80-108 | Cielo I: Espíritus débiles

| el divino querer querer de grado<br>para que nuestro acuerdo aquí se entable;<br>que el mirarnos estar de grado en grado | 81  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| en este reino, a todo el reino place<br>y al rey que su querer nos ha inspirado.<br>Y nuestra paz de su deseo nace,      | 84  |
| y él es el mar al cual todo se mueve:<br>lo que él creó, cuanto natura hace».<br>Claro entendí por qué en el cielo debe  | 87  |
| ser todo paraíso, aunque la gracia<br>del sumo bien de modo igual no llueve.<br>Mas como ocurre, si un manjar nos sacia  | 90  |
| y de otro queda gula, que, pidiendo<br>éste, aquél se agradece, así yo, hacia<br>ella la voz y el gesto dirigiendo,      | 93  |
| quise que me explicase de qué tela<br>la confección estaba suspendiendo.<br>«Una vida perfecta más enciela               | 96  |
| a una mujer», me dijo, «cuya norma<br>en vuestro bajo mundo viste y vela<br>para que duerma la terrena forma             | 99  |
| con el esposo, que en el voto fía<br>que caridad a su querer conforma.<br>Siendo yo jovencita, me salía                  | 102 |
| del mundo, y en su rito me encerraba,<br>y seguir su camino prometía.<br>Del dulce claustro luego me raptaba             | 105 |
| gente más en el mal que en el bien diestra.<br>Después, Dios vio la vida que llevaba.                                    | 108 |

hábito y el velo a las protesas. 107] V. 49 n.

E quest' altro splendor che ti si mostra dalla mia destra parte e che s'accende di tutto il lume della spera nostra, III ciò ch'io dico di me, di sé intende: sorella fu, e cosí le fu tolta di capo l'ombra delle sacre bende. 114 Ma poi che pur al mondo fu rivolta contra suo grado e contra buona usanza, non fu dal vel del cor già mai disciolta. 117 Quest'è la luce della gran Costanza che del secondo vento di Soave generò il terzo e l'ultima possanza». 120 Cosí parlommi, e poi cominciò Ave, Maria cantando, e cantando vanío come per acqua cupa cosa grave. 123 La vista mia, che tanto lei seguio quanto possibil fu, poi che la perse, volsesi al segno di maggior disio, 126 e a Beatrice tutta si converse: ma quella folgorò nel mio sguardo si che da prima il viso non sofferse; e ciò mi fece a dimandar piú tardo.

120] Se trata de la emperatriz Constanza (1154-1198), hija de Ruggero II de Sicilia y Apulia, que fue exclaustrada para casarla, en 1185, con Enrique VI de Suebia (Süave). El tercer viento fue Federico II, concebido, según Benvenuto, «deposito

### 100-130 | Cielo I: Espíritus débiles

| Y de este otro esplendor que se te muestra |     |
|--------------------------------------------|-----|
| a mi lado derecho, y al que enciende       |     |
| toda la lumbre de la esfera nuestra,       | III |
| lo que dije de mí, lo mismo entiende:      |     |
| fue monja, y su cabeza fue privada         |     |
| de la sombra que el sacro velo tiende.     | 114 |
| Pero una vez que al mundo fue llevada      |     |
| contra su grado y contra buena usanza,     |     |
| la venda al corazón no fue quitada.        | 117 |
| La luz es ésta de la gran Constanza,       |     |
| que del segundo viento de Süave            |     |
| crió el tercero y la última pujanza».      | 120 |
| Hablóme así: después empezó el Ave         |     |
| María y, al cantar, se fue esfumando       |     |
| como en agua profunda cosa grave.          | 123 |
| En tanto pude, la seguí mirando,           |     |
| mas de mi vista huyó rápidamente           |     |
| y ésta volvióse a lo que estaba amando,    | 126 |
| y se clavó en Beatriz enteramente;         |     |
| pero, al principio, soportar no pudo       |     |
| mi mirada su aspecto refulgente;           |     |
| por eso quise hablar y quedé mudo.         | 130 |

virginitatis pudore» y «cum admiratione omnium, cum jam esset vetula quinquaginta quinque (?) annorum» (v. Inf. x. 119 n; xIII. 59 n; y Purg. III. 112 n, 113 n).

# CANTO IV

Intra due cibi, distanti e moventi d'un modo, prima si morría di tame. che liber'uomo l'un recasse ai denti: 3 sí si starebbe un agno intra due brame di fieri lupi, igualmente temendo; 6 si si starebbe un cane intra due dame: per che, s'i' mi tacea, me non riprendo, dalli miei dubbi d'un modo sospinto, poi ch'era necessario, né commendo. 9 Io mi tacea, ma 'l mio disir dipinto m'era nel viso, e'l dimandar con ello, piú caldo assai che per parlar distinto. 12 Fe' sí Beatrice qual fe' Daniello, Nabuccodonosor levando d'ira. che l'avea fatto ingiustamente fello; 15 e disse: «lo veggio ben come ti tira uno e altro disio, sí che tua cura sé stessa lega sí che fuor non spira. 18 Tu argomenti: "Se 'l buon voler dura, la violenza altrui per qual ragione di meritar mi scema la misura?" 21 Ancor di dubitar ti dà cagione parer tornarsi l'anime alle stelle,

15] Daniel adivinó el sueño de Nabucodonosor y así aplacó su ira, que le había impulsado a condenar injustamente a muerte a todos los sabios de Babilonia (*Daniel* 11. 1-46). Del mismo modo,

# CANTO IV

| Libre entre dos bocados que igualmente                                                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| gustasen y atrajesen, moriría                                                                                                                               |                |
| un hombre sin clavar en uno el diente;                                                                                                                      | 3              |
| así entre fieros lobos estaría                                                                                                                              |                |
| un cordero, sus dos hambres temiendo,                                                                                                                       |                |
| y un perro, entre dos gamos, tal haría;                                                                                                                     | 6              |
| por esto, si callé, no me reprendo,                                                                                                                         |                |
| por dos dudas igualmente embargado,                                                                                                                         |                |
| ni por lo que es fatal loarme entiendo.                                                                                                                     | 9              |
| Mi rostro, aunque callé, se vio pintado                                                                                                                     |                |
| por el deseo, y la pregunta era                                                                                                                             |                |
| aún más ardiente que si hubiese hablado.                                                                                                                    | 12             |
| Hizo Beatriz lo que Daniel hiciera                                                                                                                          |                |
| cuando libró a Nabuco de la ira                                                                                                                             |                |
| que provocara su injusticia fiera:                                                                                                                          | 15             |
| «Veo bien», razonó, «que de ti tira                                                                                                                         |                |
| uno y otro deseo, y que procura                                                                                                                             |                |
| atarse tu pregunta, y no respira.                                                                                                                           | 18             |
| Tú argumentas: "Si el buen querer perdura,                                                                                                                  |                |
| el ajeno desmán ¿por qué razón                                                                                                                              |                |
| hace que mi virtud sea más oscura?"                                                                                                                         | 21             |
| También para dudar te da ocasión                                                                                                                            |                |
| que parezcan tornar a las estrellas                                                                                                                         |                |
| Beatriz, que leía en Dios, siempre presente en la mente d<br>beatos, las dudas no formuladas por el poeta, pues si D<br>adivinó fue por inspiración divina. | e los<br>aniel |
| darino em bar multinutura anti-                                                                                                                             |                |

Cielo I

secondo la sentenza di Platone. 24 Queste son le question che nel tuo velle pontano igualmente; e però pria tratterò quella che più ha di felle. 27 De' serafin colui che piú s'india, Moisè, Samuèl, e quel Giovanni che prender vuoli, io dico, non Maria, 30 non hanno in altro cielo i loro scanni che questi spirti che mo t'appariro, né hanno all'esser lor piú o meno anni; 33 ma tutti fanno bello il primo giro, e differentemente han dolce vita per sentir piú e men l'etterno spiro. 36 Qui si mostraro, non perché sortita sia questa spera lor, ma per far segno della spiritual c'ha men salita. 39 Cosí parlar conviensi al vostro ingegno, però che solo da sensato apprende ciò che fa poscia d'intelletto degno. 42 Per questo la Scrittura condescende a vostra facultate, e piedi e mano attribuisce a Dio, ed altro intende: 45 e Santa Chiesa con aspetto umano Gabriel e Michel vi rappresenta, e l'altro che Tobia rifece sano. 48 Quel che Timeo dell'anime argomenta

24] Según Platón (*Timeo* 41 y ss.), las almas se encuentran en las estrellas antes de encarnarse y vuelven a ellas después de la muerte del cuerpo. El encontrar almas en la Luna recuerda a Dante esta teoría, citada ya por San Agustín y Santo Tomás, y le hace dudar.

33] Como veremos más adelante (xxx, xxx1, xxx11 y xxx111,

## 24-49] Cielo I: Espíritus débiles

| las almas, como ya dijo Platón.              | 24 |
|----------------------------------------------|----|
| Estas, en tu querer, son las querellas       |    |
| que pesan por igual; más peligrosa,          |    |
| y por ella comienzo, es una de ellas.        | 27 |
| El santo serafín que más se endiosa,         |    |
| Moisés, Samuel, y el Juan que tú prefieras,  |    |
| yo te digo, y María la Gloriosa,             | 30 |
| no en escaños están de otras esferas         | Ū  |
| que las almas que has visto hace un momento, |    |
| ni allí son más o menos pasajeras;           | 33 |
| del primer cielo son el ornamento            |    |
| y gozan más o menos dulce vida               |    |
| según sienten allí el eterno aliento.        | 36 |
| No se han mostrado aquí porque manida        | _  |
| suya sea esta esfera, mas cual signo         |    |
| de la espiritual menos erguida.              | 39 |
| De este lenguaje vuestro ingenio es digno,   |    |
| porque con los sentidos sólo aprende         |    |
| lo que es al intelecto más condigno.         | 42 |
| Por esto la Escritura condesciende           |    |
| a vuestra facultad, y pies y mano            |    |
| de Dios predica, y otra cosa entiende;       | 45 |
| la Santa Iglesia, con aspecto humano         |    |
| a Gabriel y a Miguel os representa           |    |
| y a aquel por quien Tobías quedó sano.       | 48 |
| Lo que Timeo del ánima argumenta             |    |

passim), todas las almas de los bienaventurados se hallan reunidas en el Empíreo.

<sup>39] &#</sup>x27;Se te han mostrado aquí, en el cielo más bajo, para darte idea de que su beatitud es inferior a la de los demás bienaventurados'.

<sup>48]</sup> El arcángel San Rafael.

non è simile a ciò che qui si vede, però che, come dice, par che senta. 51 Dice che l'alma alla sua stella riede. credendo quella quindi esser decisa quando natura per forma de diede; 54 e forse sua sentenza è d'altra guisa che la voce non suona, ed esser puote con intenzion da non esser derisa. 57 S'elli intende tornare a queste ruote l'onor della influenza e 'l biasmo, forse 60 in alcun vero suo arco percuote. Questo principio, male inteso, torse già tutto il mondo quasi, sí che Giove, Mercurio e Marte a nominar trascorse. 63 L'altra dubitazion che ti commove ha men velen, però che sua malizia 66 non ti poría menar da me altrove. Parere ingiusta la nostra giustizia nelli occhi de' mortali, è argomento di fede e non d'eretica nequizia. 69 Ma perché puote vostro accorgimento

51] Es decir, aunque pudiera parecer que las palabras de Platón en el *Timeo* deben tomarse en sentido literal y no figurado.

54] El alma sería la forma sustancial del cuerpo.

57] En este terceto se admite, sin embargo, que Platón pudo dar un sentido figurado a sus palabras, por lo que deben ser tenidas en cuenta, y no tomadas a risa.

60] Dado que Dante admite, con limitaciones (Purg. xvi. 78 n), la influencia de los astros en el espíritu humano, los buenos o los malos influjos revierten a ellos en forma de honor o baldón. Y este podría ser el sentido figurado del que no hay que reírse.

# 50-70] Cielo I: Espíritus débiles

| con lo que aquí se ve no se conforma,          |    |
|------------------------------------------------|----|
| aunque parezca que cual dice sienta.           | 51 |
| Que el alma va a su estrella es para él norma, | -  |
| pues la desprende de ella, si precisa          |    |
| naturaleza darla como forma;                   | 54 |
| mas quizá su sentencia es de otra guisa        |    |
| que como suena, y tal vez la dijera            |    |
| con intención de no mover a risa.              | 57 |
| Si él piensa que retorna a cada esfera         |    |
| el baldón y el honor de su influencia,         |    |
| tal vez su puntería sea certera.               | 60 |
| De esta verdad, la mala inteligencia           |    |
| a suplicar a Jove llevó un día,                |    |
| y a Mercurio y a Marte, su asistencia.         | 63 |
| La otra duda que en tu ánimo se cría           |    |
| menos veneno tiene, y su malicia               |    |
| no muy lejos de mí te llevaría.                | 66 |
| Injusta parecer nuestra justicia               |    |
| al ánimo mortal, es argumento                  |    |
| de fe, más que de herética nequicia.           | 69 |
| Mas porque a vuestro humano entendimiento      |    |

69] Este terceto ha sido objeto de interpretaciones muy diferentes. Según Sapegno, argumento podría significar prueba, es decir, prueba de fe, puesto que «quien se queda dudando y perplejo ante una determinada manifestación de la justicia divina, demuestra ya creer en términos generales en la infalibilidad de aquella justicia». Pero, según Albini, «la aparente injusticia de determinadas disposiciones divinas es motivo para creer, no para dejar de creer; en cuanto muestra que existe un misterio en el que el hombre no penetra, existen causas y razones que sólo en la causa primera y en la razón infinita resultan solucionadas y claras». Sapegno se inclina por esta interpretación, después de haber expuesto la anterio.

ben penetrare a questa veritate, come disiri, ti farò contento. 72 Si violenza è quando quel che pate niente conferisce a quel che sforza, non fuor quest'alme per essa scusate; 75 ché volontà, se non vuol, non s'ammorza. ma fa come natura face in foco, se mille volte violenza il torza. 78 Per che, s'ella si piega assai o poco, segue la forza; e cosí queste fero, possendo rifuggir nel santo loco. 81 Se fosse stato lor volere intero. come tenne Lorenzo in su la grada, 84 e fece Muzio alla sua man severo, cosí l'avría ripinte per la strada ond'eran tratte, come fuoro sciolte: 87 ma cosí salda voglia è troppo rada. E per queste parole, se ricolte l'hai come dei, è l'argomento casso che t'avria fatto noia ancor più volte. 90 Ma or ti s'attraversa un altro passo dinanzi alli occhi, tal, che per te stesso non usciresti: pria saresti lasso. 93 Io t'ho per certo nella mente messo ch'alma beata non poría mentire, però ch'è sempre al primo vero appresso; 96 e poi potesti da Piccarda udire che l'affezion del vel Costanza tenne;

78] La llama, de acuerdo con su naturaleza, tiende a enderezarse cuando el aire deja de abatirla.

84] Ejemplos de perseverancia fueron el dado por San Lorenzo, que al ser asado vivo, en el año 258, confesó su fe hasta el

## 71-98] Cielo I: Espíritus débiles

| captar verdad como esta nada empece,     |    |
|------------------------------------------|----|
| según deseas, te daré contento.          | 72 |
| Si hay violencia cuando quien padece     | •  |
| nada concede a aquel que le hace fuerza, |    |
| esta gente disculpa no merece;           | 75 |
| que el ánimo no cede si se esfuerza,     |    |
| y hace cual con el fuego hace natura,    |    |
| aunque violencia mil veces lo tuerza.    | 78 |
| Pues, ya se pliegue mucho o con mesura,  | •  |
| cede a la fuerza; y esto hicieron, pero  |    |
| podían haber vuelto a la clausura.       | 81 |
| Si hubiera sido su querer entero,        |    |
| como Lorenzo demostró en la grada,       |    |
| y Mucio, con su mano tan severo,         | 84 |
| los habría devuelto hacia su estrada     | ·  |
| apenas se encontraron en franquía;       |    |
| mas de éstos entran pocos en hornada.    | 87 |
| Si has escuchado la palabra mía          | •  |
| como debes, resuelto queda el caso       |    |
| que más veces tu enojo causaría.         | 90 |
| Mas ya se te atraviesa un nuevo paso     |    |
| ante los ojos, y éste es tan molesto     |    |
| que, sin poder seguir, caerías laso.     | 93 |
| Una certeza yo en tu mente he puesto:    | ,, |
| que un alma que es beata nunca miente,   |    |
| pues junto a la Verdad tiene su puesto;  | 96 |
| mas Picarda afirmó inmediatamente        |    |
| que Constanza amó al velo, y esto puede  |    |

último momento e incluso sonrió estando ya en la grada o parrilla, y el de Mucio Escévola, que trató de matar a Porsena, que asediaba a Roma, y, habiendo fallado, castigó a su mano inhábil manteniéndola en el fuego.

sí ch'ella par qui meco contradire. 99 Molte fiate già, frate, addivenne che, per fuggir periglio, contra grato si fe' di quel che far non si convenne; 102 come Almeone, che, di ciò pregato dal padre suo, la propria madre spense, per non perder pietà, si fe' spietato. 105 A questo punto voglio che tu pense che la forza al voler si mischia, e fanno sí che scusar non si posson l'offense. 108 Voglia assoluta non consente al danno; ma consentevi in tanto in quanto teme, se si ritrae, cadere in più affanno. III Però, quando Piccarda quello spreme, della voglia assoluta intende, e io dell'altra; si che ver diciamo inseme». 114 Cotal fu l'ondeggiar del santo rio ch'usci del fonte ond'ogni ver deriva; tal puose in pace uno e altro disio. 117 «O amanza del primo amante, o diva» diss'io appresso «il cui parlar m'inonda e scalda sí, che piú e piú m'avviva, 120 non è l'affezion mia sí profonda, che basti a render voi grazia per grazia; ma quei che vede e puote a ciò risponda. 123 Io veggio ben che già mai non si sazia nostro intelletto, se'l ver non lo illustra di fuor dal qual nessun vero si spazia. 126 Posasi in esso come fera in lustra.

105] Alcmeón, hijo de Anfiarao (Inf. xx. 34 n), mató por orden de éste a su madre, Erifile (Metamorfosis IX. 408). 'La naturaleza humana no puede mostrar un agradeci-

## 99-127] Cielo I: Espíritus débiles

| sonar de lo que dijo diferente;           | 99  |
|-------------------------------------------|-----|
| mas, hermano, mil veces os sucede         |     |
| que, huyendo del peligro, y no de grado,  |     |
| a hacer lo inconveniente al fin se cede;  | 102 |
| como Alcmeón, que, cuando fue instigado   |     |
| por su padre a su madre darle muerte,     |     |
| por obrar con piedad, fue despiadado.     | 105 |
| Pensar sobre este punto quiero hacerte;   |     |
| pues si fuerza y querer tejen el paño,    |     |
| que la excusa no cabe bien se advierte.   | 108 |
| No absoluto albedrío cede al daño,        |     |
| pero consiente en cuanto está temiendo,   |     |
| si rehúsa, caer en mal tamaño.            | III |
| Mas Picarda se estaba refiriendo          |     |
| al absoluto, y yo al otro albedrío,       |     |
| y ambas verdad estábamos diciendo».       | 114 |
| Fue tal el discurrir del santo río        |     |
| que de la fuente de verdad deriva,        |     |
| que dio la paz al pensamiento mío.        | 117 |
| «Oh adamada del primo amante, oh diva»,   |     |
| dije después, «de cuya voz la onda        |     |
| me transmite un fervor que más me aviva,  | 120 |
| no es la afección que siento yo tan honda |     |
| que baste a devolver gracia por gracia,   |     |
| mas aquel que ve y puede te responda.     | 123 |
| La inteligencia nuestra no se sacia       |     |
| si por esa verdad no es ilustrada         |     |
| sin la que nunca otra verdad se espacia.  | 126 |
| Cual fiera en su guarida refugiada,       |     |

miento tan grande como mereces, pero que Dios, que ve en mi interior, y puede pagarte, lo haga. 126] Esa verdad, única que sacia, es la ciencia divina.

|     | tosto che giunto l'ha; e giugner pòllo:       |
|-----|-----------------------------------------------|
| 129 | se non, ciascun disio sarebbe frustra.        |
|     | Nasce per quello, a guisa di rampollo,        |
|     | a piè <b>d</b> el vero il dubbio; ed è natura |
| 132 | ch'al sommo pinge noi di collo in collo       |
|     | Questo m'invita, questo m'assicura            |
|     | con reverenza, donna, a dimandarvi            |
| 135 | d'un'altra verità che m'è oscura.             |
| -   | Io vo' saper se l'uom può sodisfarvi          |
|     | ai voti manchi sí con altri beni,             |
| 138 | ch'alla vostra statera non sien parvi».       |
|     | Beatrice mi guardò con li occhi pieni         |
|     | di faville d'amor cosí divini,                |
|     | che, vinta, mia virtute diè le reni,          |
| 142 | e quasi mi perdei con li occhi chini.         |

| 128-142]               | Cielo I: Espíritus débile                                                              | s      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| pues, si n             | ella si la alcanza; y puedo<br>no, toda sed será frustrada.                            | 129    |
| nuestra d              | de lo cierto brota adrede<br>luda; y condúcenos natura,<br>en loma, a la suprema sede. | 132    |
| Esto me inv            | vita, y esto me asegura,<br>e, señora, que me hables                                   | J      |
| En lugar de            | rerdad que me resulta oscur<br>e los votos, ¿aceptables<br>vos los otros actos buenos  | a. 135 |
| que la ba<br>Me miró B | alanza no halla desdeñables<br>eatriz con ojos llenos                                  | _      |
| que mi                 | rayos de amor tan encielad<br>virtud huyó, venida a mend<br>los ojos inclinados.       |        |
| •                      |                                                                                        |        |

# CANTOV

|    | «S'io ti fiammeggio nel caldo d'amore     |
|----|-------------------------------------------|
|    | di là dal modo che 'n terra si vede,      |
| 3  | si che del viso tuo vinco il valore,      |
| •  | non ti maravigliar; ché ciò procede       |
|    | da perfetto veder, che, come apprende,    |
| 6  | cosi nel bene appreso move il piede.      |
|    | Io veggio ben sí come già resplende       |
|    | nell'intelletto tuo l'etterna luce,       |
| 9  | che, vista, sola e sempre amore accende;  |
|    | e s'altra cosa vostro amor seduce,        |
|    | non è se non di quella alcun vestigio,    |
| 12 | mal conosciuto, che quivi traluce.        |
|    | Tu vuo' saper se con altro servigio,      |
|    | per manco voto, si può render tanto       |
| 15 | che l'anima sicuri di letigio».           |
|    | Sí cominciò Beatrice questo canto;        |
|    | e si com'uom che suo parlar non spezza,   |
| 18 | continuò cosí 'l processo santo:          |
|    | «Lo maggior don che Dio per sua larghezza |
|    | fesse creando ed alla sua bontate         |
| 21 | piú conformato e quel ch'e' piú apprezza, |
|    | fu della volontà la libertate;            |
|    | di che le creature intelligenti,          |
| 24 | e tutte e sole fuoro e son dotate.        |
|    | Or ti parrà, se tu quinci argomenti,      |
|    | l'alto valor del voto, s'è si fatto       |

# CANTO V

| «Si, ardiendo más que en tierra puede el fueg | go <b>,</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|
| yo te envuelvo con llama de amor viva         |             |
| y, vencidos tus ojos, quedas ciego,           | 3           |
| no te sorprendas, que mi ardor deriva         |             |
| de un mirar que es perfecto porque aprende    | ;           |
| y hacia el bien percibido el paso aviva.      | 6           |
| Bien veo que la luz eterna prende             |             |
| en tu intelecto ya, y en él reluce,           |             |
| pues, vista, sola y siempre amor enciende;    | 9           |
| y si otra cosa vuestro amor seduce,           |             |
| de aquella luz tan sólo es un vestigio        |             |
| que, mal juzgado, por allá trasluce.          | 12          |
| Preguntas si otra acción el desprestigio      |             |
| del falso voto puede borrar tanto             |             |
| que al ánima asegure de litigio».             | 15          |
| Así Beatriz comienzo dio a este canto,        | •           |
| y, como aquel que hablando no tropieza,       |             |
| de este modo siguió el discurso santo:        | 18          |
| «El bien mayor que Dios, en su largueza,      |             |
| hizo al crear, y fue el más adecuado          |             |
| a su bondad, y amó más su grandeza,           | 21          |
| fue el del libre albedrío, limitado           |             |
| a las criaturas que hizo inteligentes,        |             |
| pero siempre y a todas otorgado.              | 24          |
| Ahora verás, a poco que argumentes,           |             |
| el gran valor del voto, siendo exacto         |             |
| 51                                            | Cielo I     |

| 27 | che Dio consenta quando tu consenti;       |
|----|--------------------------------------------|
| •  | ché, nel fermar tra Dio e l'uomo il patto, |
|    | vittima fassi di questo tesoro,            |
| 30 | tal quale io dico; e fassi col suo atto.   |
|    | Dunque che render puossi per ristoro?      |
|    | Se credi bene usar quel c'hai offerto,     |
| 33 | di mal tolletto vuo' far buon lavoro.      |
| -  | Tu se' omai del maggior punto certo;       |
|    | ma perché Santa Chiesa in ciò dispensa,    |
| 36 | che par contra lo ver ch'i' t'ho scoverto, |
|    | convienti ancor sedere un poco a mensa,    |
|    | però che 'l cibo rigido c'hai preso,       |
| 39 | richiede ancora aiuto a tua dispensa.      |
|    | Apri la mente a quel ch'io ti paleso       |
|    | e fermalvi entro; ché non fa scienza,      |
| 42 | sanza lo ritenere, avere inteso.           |
|    | Due cose si convegnono all'essenza         |
|    | di questo sacrificio: l'una è quella       |
| 45 | di che si fa; l'altr'è la convenenza.      |
|    | Quest'ultima già mai non si cancella       |
|    | se non servata; ed intorno di lei          |
| 48 | sí preciso di sopra si favella:            |
|    | però necessitato fu alli Ebrei             |
|    | pur l'offerere, ancor ch'alcuna offerta    |
| 51 | si permutasse, come saver dei.             |
|    | L'altra, che per materia t'è aperta,       |
|    | puote ben esser tal, che non si falla      |

36] Si la autoridad eclesiástica otorga en ocasiones la dispensa de los votos, podría pensarse que la argumentación de Beatriz no es sólida, sino confusa. Los tercetos siguientes están encaminados a aclarar por completo la cuestión.

51] « ... a los hebreos les fue impuesta por la ley la obliga-

#### Cielo I: Espíritus débiles

27-53

| que Dios consienta cuando tu consientes;          | 27         |
|---------------------------------------------------|------------|
| que, al cerrarse entre Dios y el hombre el pacto, |            |
| cual víctima se ofrece aquel tesoro               |            |
| que ya te dije; y se hace con su acto.            | 30         |
| ¿Qué puede darse a cambio con decoro?             |            |
| Creer que se usa bien lo ya ofrecido              |            |
| es, por hacer el bien, ser ladrón de oro.         | 33         |
| Ya está lo principal esclarecido;                 |            |
| mas si la Iglesia otorga su dispensa,             |            |
| cual si al hablar me hubiera confundido,          | 36         |
| en seguir a la mesa un rato piensa,               | •          |
| porque el manjar tan fuerte que has tomado        |            |
| requiere más ayuda a tu despensa.                 | <b>3</b> 9 |
| Abre la mente bien a mi dictado                   | 3,         |
| y enciérralo; que no supone ciencia,              |            |
| sin retener, estar bien enterado.                 | 42         |
| Dos cosas se reúnen en la esencia                 | ,          |
| del sacrificio; en su materia estriba             |            |
| la una, y la otra es la conveniencia.             | 45         |
| A ésta no la cancela quien la priva               | 17         |
| de observancia; mas de ella claramente            |            |
| recuerda que se trata más arriba:                 | 48         |
| pero necesitó la hebrea gente                     | 7*         |
| ofrecerla, si bien alguna oferta,                 |            |
| cual sabes, permutar fue conveniente.             | <b>5</b> 1 |
| La otra, cuya materia ha sido abierta,            | 51         |
| puede ser tal que no hava falta grave             |            |
| pucue sei lai uue iiu iiava iaila giave           |            |

ción de las promesas a Dios; y tal obligación debía ser mantenida, si bien se admitía en algunos casos, mas no siempre, el rescate y la permuta de la materia de la promesa, como aparece en Levítico xxvii. 1-33» (Sapegno).

se con altra materia si converta. 54 Ma non trasmuti carco alla sua spalla per suo arbitrio alcun, sanza la volta e della chiave bianca e della gialla; 57 e ogni permutanza credi stolta, se la cosa dimessa in la sorpresa come 'l quattro nel sei non è raccolta. 60 Però qualunque cosa tanto pesa per suo valor che tragga ogni bilancia, sodisfar non si può con altra spesa. 63 Non prendan li mortali il voto a ciancia: siate fedeli, e a ciò far non bieci, 66 come leptè alla sua prima mancia; cui piú si convenía dicer "Mal feci", che, servando, far peggio; e cosí stolto ritrovar puoi il gran duca de' Greci, 69 onde pianse Efigenia il suo bel volto, e fe' pianger di sé i folli e i savi ch'udir parlar di cosi fatto cólto. 72 Siate, Cristiani, a muovervi piú gravi: non siate come penna ad ogni vento, e non crediate ch'ogni acqua vi lavi. 75 Avete il Novo e'l Vecchio Testamento, e'l pastor della Chiesa che vi guida: questo vi basti a vostro salvamento. 78

57] Nadie puede cambiar la materia de sus votos por otra sin el asentimiento eclesiástico; es decir, sin que giren las llaves amarilla y blanca de la autoridad eclesiástica. Para el significado de estas llaves, v. Purg. 1x. 129 n.

68] Jefté, juez de Israel, ofreció, a cambio de una victoria sobre los ammonitas, sacrificar al que primero saliese de su casa a su encuentro y, habiendo salido a recibirle su hija única, la

# 54-78] Cielo 1: Espíritus débiles

| aunque en otra materia se convierta.                                           | 54         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pero cambiar su carga a nadie cabe                                             |            |
| por propio arbitrio, sin que sea movida<br>ya la amarilla, ya la blanca llave; | <b>~</b> ~ |
| por necia la permuta sea tenida                                                | 57         |
| si la cosa dejada en la tomada                                                 |            |
| como el cuatro en el seis no es contenida.                                     | 60         |
| Por eso cualquier cosa que, pesada,                                            | 00         |
| venza con su valor toda balanza                                                |            |
| con otro gasto no queda pagada.                                                | 63         |
| Nunca tome el mortal el voto a chanza:                                         | -5         |
| sea fiel, y al hacerlo no sea ciego                                            |            |
| como Jefté con la primer cobranza;                                             | 66         |
| que "Mal hice" mejor dijera luego                                              |            |
| que hacer peor cumpliendo; y tan vicioso                                       |            |
| puedes juzgar en esto al duque griego                                          | 69.        |
| por quien lloró Ifigenia al rostro hermoso                                     | -          |
| e hizo llorar a sabios y a livianos                                            |            |
| al saber de aquel culto doloroso.                                              | 72         |
| Sed graves al moveros, oh cristianos:                                          |            |
| no seáis como pluma dada al viento,                                            |            |
| que no toda agua os lavará las manos.                                          | 75         |
| Tenéis el Nuevo, el Viejo Testamento                                           |            |
| y el pastor de la Iglesia es vuestro guía:                                     |            |
| esto es bastante a vuestro salvamento.                                         | . 78       |

sacrificó, aun a su pesar, para no dejar incumplido el voto (Jueces x1. 30-40).

72] Agamenón, jefe de los griegos en la guerra de Troya, inmoló a su hija Ifigenia a los dioses en virtud de un voto hecho para conseguir vientos favorables, y por consejo del adivino Calcanto (Cicerón, *De oficiis*, 111. 25). Para una referencia indirecta al hecho, v. Inf. xx. 110 n.

Se mala cupidigia altro vi grida, uomini siate, e non pecore matte. sí che 'l Giudeo di voi tra voi non rida! 8r Non fate com'agnel che lascia il latte della sua madre, e semplice e lascivo seco modesmo a suo piacer combatte!» 84 Cosí Beatrice a me com'io scrivo: poi si rivolse tutta disiante a quella parte ove'l mondo è più vivo. 87 Lo suo tacere e'l trasmutar sembiante puoser silenzio al mio cupido ingegno, che già nuove questioni avea davante; 90 e si come saetta che nel segno percuote pria che sia la corda queta, cosí corremmo nel secondo regno. 93 Ouivi la donna mia vid'io sí lieta, come nel lume di quel ciel si mise, che più lucente se ne fe' 'l pianeta. 96 E se la stella si cambiò e rise. qual mi fec'io che pur da mia natura trasmutabile son per tutte guise! 99 Come 'n peschiera ch'è tranquilla e pura traggonsi i pesci a ciò che vien di fori

81] «Si ch'el Giudeo, qui habet solum vetus testamentum, et optime servat praecepta legis antiquae, tra voi di voi non rida; et vere judaei mirantur multum et truffantur de christianis, quando audiunt tam impie blasphemari Christum» (Benvenuto de Imola).

87] El lugar hacia el que mira Beatriz ha sido muy discutido por los comentaristas: para unos se trata del Oriente, para otros del Empíreo; nos inclinamos, por nuestra parte, a la interpretación según la cual mira hacia la línea ecuatorial celeste, en la que se encontraba el Sol (v. 1. 41 n), sostenida por Sapegno, si bien

#### 79-101] Cielo II: Espíritus activos

| Si otra cosa te grita el ansia impía,       |    |
|---------------------------------------------|----|
| obra cual hombre, no cual loca oveja,       |    |
| de modo que el judío no se ría.             | 81 |
| No imites al cordero que se aleja           |    |
| de su madre, e ingenuo y lascivo,           |    |
| se combate a sí mismo y se festeja».        | 84 |
| Me lo dijo Beatriz como lo escribo;         |    |
| volvióse luego toda deseante                |    |
| hacia el lugar en que el mundo es más vivo. | 87 |
| Y su callar y el transmutar semblante       | •  |
| de mi mente acallaron el anhelo             |    |
| que otras dudas tenía ya delante.           | 90 |
| Cual flecha que en el blanco acaba el vuelo | •  |
| antes de que la cuerda quede quieta,        |    |
| así corrimos al segundo cielo.              | 93 |
| Vi a mi dama de dicha tan repleta           |    |
| cuando aquietó aquel cielo nuestra prisa    |    |
| que más ardiente se volvió el planeta;      | 96 |
| y si el cambio en la estrella una sonrisa   |    |
| despertó, ¡qué no haría mi natura,          |    |
| pues transmutable soy de toda guisa!        | 99 |
| Cual peces que en piscina quieta y pura,    | ,, |
| si caen en ella cosas exteriores,           |    |

Mattalìa se inclina por la segunda interpretación y, en la época medieval, Benvenuto lo hacía por Mercurio (a cuyo cielo se dirigirán en seguida Beatriz y el poeta), opinión no desdeñable.

99] Interpretamos transmutable por metamorfoseable; y no cabe duda de que Dante, como personaje del poema, se metamorfosea (v. p. e., 1. 69 n) a la manera de los héroes de la antigüedad mitológica, en el sentido de una progresiva divinización. Para una discusión más extensa de este tema y los muchos relacionados con él en la Comedia, v. nuestro trabajo Las metamorfosis de la especie humana en la «Divina comedia».

oper modo che lo stimin lor pastura, si vid'io ben piú di mille splendori trarsi ver noi, ed in ciascun s'udía:

«Ecco chi crescerà li nostri amori».
 E si come ciascuno a noi venía,
 vedeasi l'ombra piena di letizia

108 nel fulgor chiaro che di lei uscía. Pensa, lettor, se quel che qui s'inizia non procedesse, come tu avresti

111 di piú savere angosciosa carizia; e per te vederai come da questi m'era in disio d'udir lor condizioni,

si conte alli occhi mi fur manifesti.
«O bene nato a cui veder li troni
del triunfo etternal concede grazia

117 prima che la milizia s'abbandoni, del lume che per tutto il ciel si spazia noi semo accesi; e però, se disii

120 di noi chiarirti, a tuo piacer ti sazia». Così da un di quelli spirti pii detto mi fu; e da Beatrice: «Di' di'

sicuramente, e credi come a dii».
«Io veggio ben si come tu t'annidi
nel proprio lume, e che delli occhi il traggi,

126 perch'e' corusca si come tu ridi; ma non so chi tu se', né perché aggi, anima degna, il grado della spera 129 che si vela a' mortai con altrui raggi».

129 che si vela a' mortai con altrui raggi». Questo diss'io diritto alla lumera che pria m'avea parlato; ond'ella fessi

123] V. III. 33 n.

129] Con esta perífrasis se indica que el astro en que están

# 102-131] Cielo II: Espíritus activos

| se aproximan creyendo que es pastura,                                                                          | 102    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| así mas de un millar vi de esplendores                                                                         |        |
| acercarse, y cada uno así exclamaba:                                                                           |        |
| «¡He aquí al que aumentará nuestros amores!»                                                                   | 105    |
| Y conforme cada uno se acercaba,                                                                               |        |
| la sombra nos mostraba su leticia                                                                              |        |
| en el claro fulgor que derramaba.                                                                              | 108    |
| Piensa, lector, si lo que aquí se inicia                                                                       |        |
| no continuase, como sentirías                                                                                  |        |
| de saber más angustiosa caricia;                                                                               | III    |
| y así comprenderás las ansias mías                                                                             |        |
| por conocer su estado y condiciones,                                                                           |        |
| apenas divisé a las almas pías.                                                                                | 114    |
| «Oh bien nacido, que hasta las mansiones                                                                       | ·      |
| del triunfo eterno elévate la gracia                                                                           |        |
| antes que la milicia tú abandones;                                                                             | 117    |
| nos enciende la luz que aquí se espacia,                                                                       | _      |
| y si ilustrarte quieres, fidedignos,                                                                           |        |
| haremos que tu mente quede sacia».                                                                             | 120    |
| Uno de los espíritus benignos                                                                                  |        |
| dijo así, y Beatriz: «Di, di confiado:                                                                         |        |
| son de creerlos como a dioses dignos».                                                                         | 123    |
| «Sé que en tu propia luz has anidado                                                                           | _      |
| y que la están tus ojos despidiendo                                                                            |        |
| porque, al reír, tu brillo has aumentado;                                                                      | 126    |
| mas yo no sé quién eres, ni comprendo,                                                                         |        |
| alma digna, por qué estás en la esfera                                                                         |        |
| que otra luz a la tierra está escondiendo».                                                                    | 129    |
| Estas palabras dije a la lumbrera                                                                              |        |
| que primero me habló; y entonces ella                                                                          |        |
| es Mercurio, cuya órbita, por ser muy vecina a la del Sol que sus rayos lo oculten (v. Convivio II. XIII. II). | , hace |

- 132 lucente piú assai di quel ch'ell'era. Sí come il sol che si cela elli stessi per troppa luce, come 'l caldo ha rose
- le temperanze di vapori spessi;
  per piú letizia sí mi si nascose
  dentro al suo raggio la figura santa;
  e cosí chiusa chiusa mi rispose
- 139 nel modo che 'l seguente canto canta.
- 135] El Sol se oculta a nuestra vista por exceso de luz cuando rompe las nubes que lo ocultaban, si lo estábamos mirando a

# sc volvió más luciente que antes era. Como se oculta la mayor estrella, por exceso de luz, si disipada queda la niebla que su fuego mella; la excesiva alegría a mi mirada hurtó en su rayo a la figura santa; y, así encerrada, respondió encerrada del modo que el siguiente canto canta. 132

# CANTO VI

«Poscia che Costantin l'aquila volse contr'al corso del ciel, che la seguío dietro all'antico che Lavina tolse. 3 cento a cent'anni e più l'uccel di Dio nello stremo d'Europa si ritenne, vecino a' monti de' quai prima uscío; 6 e sotto l'ombra delle sacre penne governò 'l mondo lí di mano in mano, e, sí cangiando, in su la mia pervenne. 9 Cesare fui e son Giustiniano, che, per voler del primo amor ch'i' sento, d'entro le leggi trassi il troppo e'l vano. 12 E prima ch'io all'ovra fossi attento,

- 3] Es decir, cuando Constantino, llevando el águila imperial hacia Constantinopla, al establecer allí la nueva capital del Imperio, la hizo caminar de Occidente a Oriente y, en consecuencia, contra el curso del cielo. Este curso —de Oriente a Occidente— ya había sido andado por Eneas con dicha águila, al ir de Troya (Oriente) a Italia (Occidente), donde se casó con Lavinia. Así inicia el alma del emperador Justiniano (v. 10 y ss.) una serie de tercetos en la que resume la historia del Imperio Romano, personificado por su enseña.
- 6] El águila imperial, llevada por Justiniano, permaneció en Constantinopla, vecina a la Tróade, región de la que partió Eneas, durante más de doscientos años.
- 7] El sacro plumaje es el del águila imperial, predestinada a formar un imperio que, al ser evangelizado, se convertiría en

# CANTO VI

| «Cuando al águila puso Constantino         |    |
|--------------------------------------------|----|
| contra el curso del cielo, que ya anduvo   |    |
| tras el que unió a Lavinia su destino,     | 3  |
| ciento y cien y más años se detuvo,        |    |
| ave de Dios, de Europa en la frontera,     |    |
| cerca del monte en el que el nido tuvo;    | 6  |
| bajo el sacro plumaje, hizo que fuera      |    |
| el gobierno imperial de mano en mano       |    |
| y que, al cambiar, la mía lo tuviera.      | 9  |
| César he sido: yo soy Justiniano,          |    |
| que, por querer del primo amor que siento, |    |
| quité a la ley las sobras y lo vano.       | 12 |
| Y antes de estar a tal trabajo atento,     |    |

la Cristiandad; de ahí el adjetivo sacro, que implica el reconocimiento de una predestinación.

restaurar el Imperio Romano. Llevó la guerra a las penínsulas Itálica e Ibérica y al Africa del Norte y ocupó temporalmente algunos de sus territorios. Su principal obra fue la recopilación y sistematización del derecho romano en una serie de obras cuya huella es visible en muchos ordenamientos jurídicos contemporáneos. La parte más importante del trabajo fue realizada por una comisión de juristas bajo la dirección de Triboniano. Dichas obras, agrupadas bajo el título de Corpus Iuris Civilis, son: Codex (529), Digestum o Pandectae (530-3) e Instituta, a las que hay que añadir las Novellae o leyes dictadas por Justiniano con posterioridad a la promulgación del Codex.

una natura in Cristo esser, non piúe, credea, e di tal fede era contento; 15 ma il benedetto Agapito, che fue sommo pastore, alla fede sincera mi dirizzò con le parole sue. 18 Io li credetti; e ciò che 'n sua fede era, vegg'io or chiaro si, come tu vedi ogni contradizione e falsa e vera. 21 Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, a Dio per grazia piacque di spirarmi l'alto lavoro, e tutto 'n lui mi diedi; 24 e al mio Belisar commendai l'armi. cui la destra del ciel fu sí congiunta, che segno fu ch'i' dovessi posarmi. 27 Or qui alla question prima s'appunta la mia risposta; ma sua condizione mi stringe a seguitare alcuna giunta, 30 perché tu veggi con quanta ragione si move contr'al sacrosanto segno e chi 'l s'appropria e chi a lui s'oppone. 33 Vedi quanta virtú l'ha fatto degno

15] Profesaba la fe eutiquiana o monofisita, según la cual en Cristo no había más naturaleza que la divina, con lo que negaba la unión hipostática.

18] San Agapito, papa (533-536), fundó, asistido por su amigo Casiodoro (470-562), una biblioteca dedicada a los estudios bíblicos y teológicos. Agapito fue a Bizancio, enviado por el rey godo de Ravena para tratar de impedir que Justiniano atacase a Italia, pero no lo logró. Debió de ser durante esta visita cuando llevó al emperador a la ortodoxia. El Papa llegó al borde de la ruptura con Justiniano cuando éste quiso nombrar patriarca de Constantinopla a un hereje. Murió en esta ciudad y sus restos fueron trasladados a Roma.

#### 14-34 | Cielo II: Espíritus activos

| que hay en Cristo, no más, una natura     |    |
|-------------------------------------------|----|
| creía, y con tal fe estaba contento;      | 15 |
| mas el santo Agapito, por ventura,        |    |
| que fue sumo pastor, a la correcta        |    |
| fe me llevó con su palabra pura.          | 18 |
| Yo le creí, y aquella fe perfecta         |    |
| veo tan clara como ve tu mente            |    |
| toda contradicción errada y recta.        | 21 |
| Ya al paso con la Iglesia, prontamente    |    |
| Dios me inspiró que fuera el operario     |    |
| del gran trabajo, al que me di obediente; | 24 |
| las armas entregué a mi Belisario,        | _  |
| al que el brazo del cielo estuvo unido    |    |
| mostrando mi descanso necesario.          | 27 |
| Tu primera pregunta he respondido;        | -  |
| pero su condición me está empujando       |    |
| a poner en el peso un añadido             | 30 |
| para que veas tú si está actuando         | _  |
| bien quien al santo signo mueve guerra,   |    |
| ya se lo apropie, ya lo esté hostigando.  | 33 |
| De reverencia dignas, en sí encierra      |    |
|                                           |    |

21] Entre dos proposiciones que se contradicen una es verdadera y otra falsa.

24] El gran trabajo es el Corpus Iuris Civilis (v. 12 n).

27] Belisario, uno de los más célebres generales de la Antigüedad, venció a los persas en la batalla de Dara (532), conquistó Cartago y el Norte de África, entonces en poder de los vándalos, y tomó a los godos Catania, Palermo, Siracusa, Nápoles y Roma. Caído en desgracia del emperador Justiniano, una leyenda apócrifa lo presenta ciego y mendicante, cuando lo cierto es que recuperó el favor del emperador durante sus últimos años. Murió en 565.

Es decir, tanto los güelfos como los gibelinos.

di reverenza: e cominciò dall'ora che Pallante morí per darli regno. 36 Tu sai ch'el fece in Alba sua dimora per trecento anni e oltre, infino al fine che i tre e tre pugnar per lui ancora. 39 E sai ch'el fe' dal mal delle Sabine al dolor di Lucrezia in sette regi, vincendo intorno le genti vicine. 42 Sai quel ch'el fe' portato dalli egregi Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro, incontro alli altri principi e collegi; 45 onde Torquato e Quinzio che dal cirro negletto fu nomato, i Deci e' Fabi 48 ebber la fama che volontier mirro. Esso atterrò l'orgoglio delli Arabi che di retro ad Annibale passaro l'alpestre rocce, Po, di che tu labi. 51 Sott'esso giovanetti triunfaro Scipione e Pompeo; ed a quel colle sotto 'l qual tu nascesti parve amaro. 54

Palante, hijo de Evandro, murió combatiendo contra Turno en favor de Eneas para dar a éste, portador del águila,

el dominio político y territorial.

Se refiere al reino de Alba Longa, fundado por Ascanio, hijo de Eneas. Los tres y tres son los Horacios y los Curiacios, romanos los primeros y albanos los segundos, que sostuvieron un duelo legal para decidir si el poder había de residir en Roma o en Alba Longa.

Alude al conocido episodio del rapto de las sabinas y a la caída de Tarquino el Soberbio a consecuencia de la ofensa inferida a Lucrecia, acontecimientos que delimitan el período

monárquico de Roma.

Se refiere a los combates contra Breno y los galos y contra Pirro, rey del Epiro y aliado de los tarentinos.

#### Cielo II: Espíritus activos

35-54

| muchas virtudes, desde que Palante       |    |
|------------------------------------------|----|
| murió por darle el cetro de su tierra.   | 36 |
| Trescientos y más años fue ocupante,     |    |
| cual sabes, de Alba Longa y sus colinas, |    |
| hasta el de tres y tres, caso sangrante. | 39 |
| Y sabes cómo obró, de las sabinas        |    |
| hasta Lucrecia, en los varones regios,   |    |
| venciendo en torno a las gentes vecinas; | 42 |
| que contra Breno y Pirro los egregios    |    |
| romanos lo llevaron, y guiado            |    |
| fue contra otros monarcas y colegios;    | 45 |
| y que Torcuato y Quincio, que nombrado   |    |
| fue por el rizo suelto, fama hubieron;   |    |
| Decios y Fabios, que honro muy de grado. | 48 |
| Los árabes su orgullo ante él rindieron  |    |
| cuando, siguiendo a Aníbal, remontaron,  |    |
| oh río Po, las rocas que te hicieron.    | 51 |
| Bajo él, siendo muy jóvenes, triunfaron  |    |
| Pompeyo y Escipión, y en la colina       |    |
| en que naciste su amargor probaron.      | 54 |

47] Tito Manlio Torcuato, vencedor de los galos y los latinos; Quincio Cincinato ('rizo': lat. cincinnus), ejemplo de dictador justo; Publio Decio Mure, que murió, como su padre, combatiendo por Roma; los Fabios, familia de la que perecieron por Roma trescientos de sus miembros, y a la que perteneció Quinto Fabio Máximo, que destacó en la Segunda Guerra Púnica.

51] Aníbal entró en Italia por los Alpes, en cuyas rocas nace el Po.

54] Publio Cornelio Escipión, el Africano, combatió contra Aníbal en el Ticino; Gneo Pompeyo Magno, que obtuvo el triunfo a los veinticinco años, combatiendo a Cayo Mario. Dante nació junto a Fiésole, vieja ciudad etrusca, situada en una colina que domina parte de la gran ciudad toscana. Habiéndose rebelado Fiésole, los romanos la destruyeron.

Poi, presso al tempo che tutto 'l ciel volle redur lo mondo a suo modo sereno, Cesare per voler di Roma il tolle. 57 E quel che fe' da Varo infino al Reno, Isara vide ed Era e vide Senna e ogne valle onde Rodano è pieno. 60 Quel che fe' poi ch'elli usci di Ravenna e saltò Rubicon, fu di tal volo, che nol seguitería lingua né penna. 63 Inver la Spagna rivolse lo stuolo, poi ver Durazzo, e Farsalia percosse 66 sí ch'al Nil caldo si sentí del duolo. Antandro e Simoenta, onde si mosse, rivide e là dov'Ettore si cuba; 69 e mal per Tolomeo poscia si scosse. Da indi scese folgorando a luba; onde si volse nel vostro occidente. ove sentía la pompeana tuba. 72 Di quel che fe' col baiulo seguente, Bruto con Cassio nell' inferno latra. e Modena e Perugia fu dolente. 75 Piangene ancor la trista Cleopatra,

60] Estos cuatro ríos delimitan idealmente el escenario de las guerras gálicas.

63] Alusión a la Guerra Civil, iniciada con el paso del Rubicón.

66] César combatió y derrotó en Hispania a Petreyo, Afranio y Varrón, legados de Pompeyo; fue a Durazzo, en la Iliria, donde se había refugiado éste, para perseguirle y, por fin, le venció en Farsalia, en la Tesalia, el año 48 a. C. Pompeyo huyó a la corte de Ptolomeo, en Egipto, junto al río Nilo.

69] La ciudad de Antandro y el río Simois, en la Tróade, están cerca de la supuesta tumba del héroe troyano Héctor.

#### Cielo II: Espíritus activos

|--|

| Próximo el tiempo ya en que la divina       |            |
|---------------------------------------------|------------|
| voluntad quiso al mundo ver sereno,         |            |
| a César lo entregó la grey latina.          | 57         |
| Y si del Var al Rin hizo algo bueno,        |            |
| díganlo el Loira, el Ísere y el Sena,       |            |
| y el agua de que el Ródano va lleno.        | бо         |
| Lo que hizo tras sacarlo de Ravena          |            |
| y el Rubicón saltar, fue de tal vuelo       |            |
| que en lengua y pluma pálido resuena.       | 63         |
| La hueste revolvió al hispano suelo,        |            |
| luego a Durazzo; y en Farsalia hirió        |            |
| de modo que hasta el Nilo sintió el duelo.  | 66         |
| Antandro y el Simois de nuevo vio           |            |
| y el sitio en el que el gran Héctor reposa; |            |
| y para mal de Ptolomeo partió.              | 69         |
| Bajó a Juba cual chispa fulgurosa;          |            |
| y de allí se volvió a vuestro Occidente,    |            |
| de Pompeyo al oír la tuba odiosa.           | 72         |
| Lo que hizo, ya en las manos del siguiente, |            |
| ládranlo en el infierno Casio y Bruto,      |            |
| y Perusa, con Módena, lo siente.            | <i>7</i> 5 |
| También lloró Cleopatra amargo luto,        |            |
|                                             |            |

César destronó después a Ptolomeo, rey de Egipto, y puso en su

lugar a Cleopatra.

72] Juba, rey de Mauritania, aliado de Pompeyo, fue derrotado por las legiones romanas. Desde Mauritania, César volvió a Hispania («vuestro Occidente»), donde se habían refugiado los restos del ejército de Pompeyo, y los derrotó en la batalla de Munda (45 a. C.).

75] El siguiente es Cayo Julio César Octaviano Augusto, que venció a Bruto y Casio el año 42 a. C. (v. Inf. xxxiv. 67 n). En Módena, Augusto venció a Marco Antonio, y en Perusa, a

Lucio Antonio.

che, fuggendoli innanzi, dal colubro la morte prese subitana e atra. 78 Con costui corse infino al lito rubro; con costui puose il mondo in tanta pace, che fu serrato a Giano il suo delubro. 81 Ma ciò che 'l segno che parlar mi face fatto avea prima e poi era fatturo per lo regno mortal ch'a lui soggiace, 84 diventa in apparenza poco e scuro, se in mano al terzo Cesare si mira con occhio chiaro e con affetto puro; 87 ché la viva giustizia che mi spira, li concedette, in mano a quel ch'i' dico, gloria di far vendetta alla sua ira. 90 Or qui t'ammira in ciò ch'io ti replico: poscia con Tito a far vendetta corse della vendetta del peccato antico. 93 E quando il dente longobardo morse la Santa Chiesa, sotto le sue ali Carlo Magno, vincendo, la soccorse. 96 Omai puoi giudicar di quei cotali ch'io accusai di sopra e di lor falli,

78] Cleopatra, derrotada con Marco Antonio (31 a. C.) por Augusto, se suicidó, como es bien sabido, haciéndose morder por una serpiente.

81] La roja cuenca es el Mar Rojo, hasta el que llegaron las legiones romanas al conquistar Egipto. La paz octaviana, que siguió a los sucesos aludidos anteriormente, tuvo cerrado durante un largo período el templo del dios bifronte Jano, que sólo permanecía abierto mientras Roma estaba en guerra.

87] El tercer césar es Tiberio, bajo cuyo reinado fue muerto Cristo en expiación del pecado original. Se considera aquí que dicho pecado fue providencialmente vengado por el águila

## 77-98] Cielo II: Espíritus activos

| <i>7</i> 8 |
|------------|
| -          |
|            |
| 81         |
|            |
|            |
| 84         |
|            |
|            |
| 87         |
|            |
|            |
| 90         |
|            |
|            |
| 93         |
|            |
|            |
| 96         |
|            |
|            |
|            |

(Roma) debido a la intervención decisiva de Poncio Pilatos. Desde un punto de vista teológico muy particular, Dante piensa que este acto de justicia (la venganza del pecado mediante la muerte del Justo) fue encomendado al Imperio Romano, lo que le legitima y engrandece ante la Cristiandad (v. el terceto siguiente, en el que queda explanado este pensamiento).

93] El emperador Tito destruyó Jerusalén el año 70 d. C. y

vengó así la injusta muerte de Jesús.

96] Carlomagno venció al rey longobardo Desiderio, que había atacado los territorios de la Iglesia.

che son cagion di tutti vostri mali. 99 L'uno al pubblico segno i gigli gialli oppone, e l'altro appropria quello a parte, sí ch'è forte a veder chi piú si falli. 102 Faccian li Ghibellin, faccian lor arte sott'altro segno; ché mal segue quello sempre chi la giustizia e lui diparte; 105 e non l'abbatta esto Carlo novello coi Guelfi suoi; ma tema delli artigli 108 ch'a più alto leon trasser lo vello. Molte fiate già pianser li figli per la colpa del padre, e non si creda che Dio trasmuti l'arme per suoi gigli! III Questa picciola stella si correda di buoni spirti che son stati attivi perché onore e fama li succeda: 114 e quando li disiri poggian quivi, sí disviando, pur convien che i raggi del vero amore in su poggin men vivi. 117 Ma nel commensurar di nostri gaggi col merto è parte di nostra letizia, perché non li vedem minor né maggi. 120 Quindi addolcisce la viva giustizia in noi l'affetto si, che non si puote torcer già mai ad alcuna nequizia. 123 Diverse voci fanno dolci note; cosi diversi scanni in nostra vita rendon dolce armonia tra queste rote. 126 E dentro alla presente margarita

99] V. 33 n.

<sup>102]</sup> El signo común es el águila romana, a la que se oponen los guelfos, apoyándose en el rey de Francia, cuyas insignias

### 99-127] Cielo II: Espíritus activos

| que son razón de todos vuestros males.       | 99  |
|----------------------------------------------|-----|
| Uno al signo común doradas flores            | •   |
| opone, y quiérelo otro de su parte,          |     |
| y es fuerte ver quién cae en más errores.    | 102 |
| Urdan los gibelinos, urdan su arte           |     |
| bajo otro signo, que es secuaz indigno       |     |
| aquel que su justicia no comparte;           | 105 |
| el Carlos nuevo no abata este signo          |     |
| con sus güelfos, mas tiemble ante el zarpazo |     |
| de quien ya desolló a león más digno.        | 108 |
| Muchos hijos lloraron de rechazo             |     |
| culpas del padre; y nadie de Dios crea       |     |
| que a sus armas con lises dé el cambiazo!    | III |
| A esta estrellita adorna la asamblea         |     |
| de los buenos espíritus que, activos,        |     |
| por honra y fama cumplen su tarea:           | 114 |
| y cuando éstos han sido sus motivos          |     |
| desviados, los vivos resplandores            |     |
| del verdadero amor ven menos vivos.          | 117 |
| Mas siempre, al comparar nuestros dulzores   |     |
| y méritos, mayor es la leticia:              |     |
| que no se ven menores ni mayores.            | 120 |
| Pues tanto endulza la viva justicia          |     |
| nuestro afecto, que logra que no puedas      |     |
| torcerlo en dirección de la nequicia.        | 123 |
| Diversas voces forman notas ledas;           |     |
| así escaños diversos en la vida              |     |
| forman dulce armonía en estas ruedas.        | 126 |
| En esta margarita está encendida             |     |

llevan lises doradas o amarillas.

108] El Carlos nuevo es Carlos II de Anjou, pero debe temer a quienes derrotaron a príncipes más poderosos que él.

luce la luce di Romeo, di cui fu l'ovra grande e bella mal gradita. 120 Ma i Provenzai che fecer contra lui non hanno riso; e però mal cammina qual si fa danno del ben fare altrui. 132 Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina, Ramondo Beringhieri, e ciò li fece Romeo, persona umile e peregrina. 135 E poi il mosser le parole biece a dimandar ragione a questo giusto, che li assegnò sette e cinque per diece. 138 Indi partissi povero e vetusto; e se'l mondo sapesse il cor ch'elli ebbe mendicando sua vita a frusto a frusto, assai lo loda, e piú lo loderebbe».

142] Romeo (Romieu) (c. 1170-1250) fue primer ministro de Ramón Berenguer IV, conde de Provenza. Tras la muerte de éste (1245), gobernó como tutor de Beatriz, su última hija (v.

### 128-142] Cielo II: Espíritus activos

| de Romeo la luz, cuya obra bella       |     |
|----------------------------------------|-----|
| y grande ha sido mal agradecida.       | 129 |
| Pero los provenzales que contra ella   |     |
| fueron, no ríen; que huye la fortuna   |     |
| del que con bien ajeno se atropella.   | 132 |
| Cuatro hijas tuvo, reina cada una,     |     |
| Raimundo Berenguer, y esto lo hacía    |     |
| Romeo, el servidor de pobre cuna.      | 135 |
| Luego la insidia en contra se movía    |     |
| para pedirle cuentas a este justo      |     |
| que, por diez, siete y cinco devolvía. | 138 |
| Se tuvo que marchar, pobre y vetusto;  |     |
| y si su ánimo el mundo conociera       |     |
| mendigando su pan de susto en susto,   |     |
| mucho le alaba, pero más lo hiciera».  | 142 |

Purg. VII. 129 n y xx. 61 n), hasta que ésta se casó con Carlos I de Anjou. La figura de Romeo es presentada por Dante a la luz de una leyenda, probablemente basada en una novela provenzal.

### CANTO VII

«Osanna, sanctus Deus sabaòth, superillustrans claritate tua felices ignes horum malacòth!» 3 Cosí, volgendosi alla nota sua, fu viso a me cantare essa sustanza, 6 sopra la qual doppio lume s'addua: ed essa e l'altre mossero a sua danza. e quasi velocissime faville, mi si velar di subita distanza. 9 Io dubitava, e dicea «Dille, dille!» fra me: "dille" dicea, alla mia donna che mi disseta con le dolci stille: 12 ma quella reverenza che s'indonna di tutto me, pur per Be e per ice, mi richinava come l'uom ch'assonna. 15 Poco sofferse me cotal Beatrice. e cominciò, raggiandomi d'un riso tal, che nel foco faría l'uom felice: 18 «Secondo mio infallibile avviso, come giusta vendetta giustamente

3] 'Salve, oh santo Dios de los ejércitos, que desde lo alto iluminas con tu claridad a los felices fuegos de estos reinos'. *Malacoth* es transcripción errada del genitivo plural hebreo *mamlacoth*, interpretado por la Vulgata como *regnorum*, genitivo plural de *regnum*. *Superillustrans* puede significar también abundancia en la administración de claridad, pero parece más

## CANTO VII

| «Hosanna, sanctus Deus sabaoth,           |    |
|-------------------------------------------|----|
| superillustrans claritate tua             |    |
| felices ignes horum malacoth!»            | 3  |
| Volviendo así a su nota, continúa         | _  |
| cantando ante mi vista esa sustancia,     |    |
| en la cual una doble luz se adúa;         | 6  |
| y ella y otras, danzando con prestancia,  |    |
| cual chispas que del viento van al filo,  |    |
| se velaron de súbita distancia.           | 9  |
| Yo dudaba y decía: «¡Dilo, dilo!»         |    |
| "Dilo" entre mí decía por mi dueña        |    |
| que mi sed calma con su dulce estilo;     | 12 |
| pero la reverencia que se adueña          |    |
| totalmente de mí por Be y por iz          |    |
| casi igual me inclinaba que al que sueña. | 15 |
| Poco tiempo sufrióme así Beatriz,         | ·  |
| y con sonrisa tal darme luz quiso         |    |
| que en el fuego me hubiera hecho feliz.   | 18 |
| Y «Según», dijo, «mi infalible aviso,     |    |
| cómo justa venganza justamente            |    |
| , , ,                                     |    |

de acuerdo con la arquitectura ideal del Paraíso la traducción que damos más arriba.

6] Aduar, neologismo que conservamos, verbo derivado del numeral cardinal dos.

14] No ya el nombre entero de Beatriz, sino una sola de sus sílabas, provoca una actitud reverente en el poeta.

punita fosse, t'ha in pensier miso; 21 ma io ti solverò tosto la mente; a tu ascolta, ché le mie parole di gran sentenza ti faran presente. 24 Per non soffrire alla virtú che vole freno a suo prode, quell'uom che non nacque, dannando sé, dannò tutta sua prole; 27 onde l'umana specie inferma giacque giú per secoli molti in grande errore, fin ch'al Verbo di Dio discender piacque 30 u' la natura, che dal suo fattore s'era allungata, uní a sé in persona con l'atto sol del suo etterno amore. 33 Or drizza il viso a quel ch'or si ragiona. Questa natura al suo fattore unita, qual fu creata, fu sincera e bona; 36 ma per se stessa fu ella sbandita di paradiso, però che si torse da via di verità e da sua vita. 39 La pena dunque che la croce porse s'alla natura assunta si misura, nulla già mai si giustamente morse; 42 e cosí nulla fu di tanta ingiura, guardando alla persona che sofferse, in che era contratta tal natura. 45 Però d'un atto uscir cose diverse: ch'a Dio e a' Giudei piacque una morte; per lei tremò la terra e'l ciel s'aperse. 48 Non ti dee oramai parer piú forte, quando si dice che giusta vendetta

<sup>21]</sup> V. vi. 82-93.

### 21-50] Cielo II: Espíritus activos

| fue castigada te dejó indeciso;<br>mas yo te aclararé pronto la mente: | 21 |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| y escúchame, pues de una gran sentencia                                |    |
| mis palabras te van a hacer presente.                                  | 24 |
| Al no sufrir por propia conveniencia                                   | -7 |
| de la virtud el freno, el no nacido,                                   |    |
| al dañarse, dañó a su descendencia;                                    | 27 |
| la especie humana, así, enferma ha yacido,                             | -, |
| durante siglos, en enorme error                                        |    |
| hasta que al fin el Verbo ha descendido                                | 30 |
| donde naturaleza, de su autor                                          | 3~ |
| ya apartada, se ha unido a su persona                                  |    |
| con sólo el acto de su eterno amor.                                    | 33 |
| Alza el rostro a lo que ahora se razona.                               | 33 |
| Que esta natura a su hacedor unida                                     |    |
| fue buena al ser creada reflexiona;                                    | 36 |
| mas por sí sola viose despedida                                        | 2~ |
| del paraíso, y la apartó su abuso                                      |    |
| del camino veraz y de la vida.                                         | 39 |
| La pena porque en pie la cruz se puso,                                 | 39 |
| si en la naturaleza se mensura,                                        |    |
| nunca tan justamente otra se impuso;                                   | 42 |
| mas no la hay más injusta ni más dura                                  | 4~ |
| al contemplar a quien sufrió el entuerto                               |    |
| porque a él estaba unida tal natura.                                   | 45 |
| Creó un solo acto acierto y desacierto:                                | 47 |
| que al judío y a Dios plugo una muerte;                                |    |
| tembló la tierra, el cielo quedó abierto.                              | 48 |
| No debes ya pensar que es cosa fuerte,                                 | 40 |
| si el que justa venganza sea vengada                                   |    |
| or or que justa veriganza sea verigada                                 |    |

26] El no nacido (de mujer) es Adán.

poscia vengiata fu da giusta corte. 51 Ma io veggi' or la tua mente ristretta di pensiero in pensier dentro ad un nodo, del qual con gran disio solver s'aspetta. 54 Tu dici: "Ben discerno ciò ch'i' odo: ma perché Dio volesse, m'è occulto, a nostra redenzion pur questo modo". 57 Questo decreto, frate, sta sepulto alli occhi di ciascuno il cui ingegno nella fiamma d'amor non è adulto. 60 Veramente, però ch'a questo segno molto si mira e poco si discerne dirò perché tal modo fu piú degno. 63 La divina bontà, che da sé sperne ogni livore, ardendo in sé, sfavilla si che dispiega le bellezze etterne. 66 Ciò che da lei sanza mezzo distilla non ha poi fine, perché non si move la sua imprenta quand'ella sigilla. 69 Ciò che da essa sanza mezzo piove libero è tutto, perché non soggiace alla virtute delle cose nove. 72 Piú l'è conforme, e però piú le piace; ché l'ardor santo ch'ogni cosa raggia, nella piú somigliante è piú vivace. 75 Di tutte queste dote s'avvantaggia

61] Signo (segno) figura, verosímilmente, por punto, según la aguda interpretación de Benvenuto de Imola.

65] El livor o lividez es signo exterior de pasión de ánimo, inconcebible en Dios.

69] «Todo lo creado directamente por Dios (como las inteligencias [ángeles], los cielos, el alma racional, la materia ele-

### 51-76] Cielo II: Espíritus activos

| por justo tribunal alguien te advierte.     | 51         |
|---------------------------------------------|------------|
| Pero a tu mente ahora veo atada             |            |
| por el nudo de más de un pensamiento,       |            |
| del que mucho desea ser librada.            | 54         |
| Tú dices: "Bien discierno lo que siento,    |            |
| pero por qué Dios quiso me está oculto,     |            |
| redimirnos de modo tan cruento".            | 57         |
| Este decreto, hermano, está sepulto         | )/         |
| para quien de saberlo es aún indigno        |            |
| porque el fuego de amor no le hizo adulto.  | 60         |
| Y como, ciertamente, de este signo          |            |
| mucho se piensa y poco se adivina,          |            |
| diré por qué tal modo fue el más digno.     | 63         |
| Ardiendo en sí, la gran bondad divina,      | J          |
| que el livor de sí aleja, tal destella      |            |
| que la belleza eterna disemina.             | 66         |
| Lo que directamente brota de ella           |            |
| no puede tener fin, pues no se mueve        |            |
| su señal cuando es ella quien la sella.     | 69         |
| Lo que sin mediadores de ella llueve        |            |
| es libre, pues sujeto no lo deja            |            |
| a lo que, siendo nuevo, no se atreve.       | 72         |
| Le place más lo que más la refleja;         | -          |
| que el santo ardor que irradia en toda cosa |            |
| es más vivaz si más se le asemeja.          | <i>7</i> 5 |
| Es de todos los dones ventajosa             |            |

mental), sin el concurso de causas segundas (sanza mezzo [directamente]), dura perpetuamente porque la impronta de su sello es indeleble e inalterable (non si move [no se mueve]). Las esencias creadas por Dios directamente son inmortales e incorruptibles» (Sapegno).

|     | l'umana creatura; e s'una manca,         |
|-----|------------------------------------------|
| 78  | di sua nobilità convien che caggia.      |
| •   | Solo il peccato è quel che la disfranca, |
|     | e falla dissimile al sommo bene;         |
| 81  | per che del lume suo poco s'imbianca     |
|     | ed in sua dignità mai non rivene,        |
|     | se non riempie dove colpa vota,          |
| 84  | contra mal dilettar con giuste pene.     |
| •   | Vostra natura, quando peccò tota         |
|     | nel seme suo, da queste dignitadi,       |
| 87  | come di paradiso, fu remota;             |
| •   | né ricovrar potiensi, se tu badi         |
|     | ben sottilmente, per alcuna via,         |
| 90  | sanza passar per un di questi guadi:     |
|     | o che Dio solo per sua cortesia          |
|     | dimesso avesse, o che l'uom per se isso  |
| 93  | avesse sodisfatto a sua follia.          |
|     | Ficca mo l'occhio per entro l'abisso     |
|     | dell'etterno consiglio, quanto puoi      |
| 96  | al mio parlar distrettamente fisso.      |
|     | Non potea l'uomo ne' termini suoi        |
|     | mai sodisfar, per non potere ir giuso    |
| 99  | con umiltate obediendo poi,              |
|     | quanto disobediendo intese ir suso;      |
|     | e questa è la cagion per che l'uom fue   |
| 102 | da poter sodisfar per sé dischiuso.      |
|     | Dunque a Dio convenía con le vie sue     |
|     | riparar l'omo a sua intera vita,         |
| 105 | dico con l'una o ver con amendue.        |
|     | Ma perché l'ovra è tanto più gradita     |

### 77-106] Cielo II: Espíritus activos

| la humana criatura; y si uno falla      |            |
|-----------------------------------------|------------|
| se hace de todos ellos perdidosa.       | 78         |
| Sólo pecando encadenada se halla        | 7          |
| y se hace al sumo bien desemejante      |            |
| porque en ella su luz casi se calla;    | 81         |
| y no vuelve a ser digna en adelante     |            |
| si no rellena el hueco del pecado       |            |
| y si la penitencia no es bastante.      | 84         |
| Vuestra natura, de su digno estado      | -7         |
| privóse, al pecar tota en su simiente,  |            |
| y dejó al paraíso despoblado;           | 87         |
| recobrarse, si juzgas sutilmente,       | ,          |
| al hacer su camino, ella podía          |            |
| por uno de estos vados solamente:       | 90         |
| o que Dios por su sola cortesía         |            |
| perdonase, o que el hombre por sí mismo |            |
| pagase su locura, si podía.             | 93         |
| Tu mirada introduce en el abismo        |            |
| del eterno consejo, y hazlo oyendo      |            |
| con celo y atención mi silogismo.       | 96         |
| No pudo el hombre, limitado siendo,     | -          |
| satisfacer por no poder bajarse,        |            |
| con toda su humildad obedeciendo,       | <b>9</b> 9 |
| cuanto al no obedecer quiso elevarse;   |            |
| y ve que ésta es la causa verdadera     |            |
| que le impidió por sí mismo salvarse.   | 102        |
| Menester fue que Dios recondujera       |            |
| por sus vías al hombre hacia la vida,   |            |
| ya una tan sólo, ya las dos siguiera.   | 105        |
| Mas porque al operante es más querida   |            |

nuestra traducción por fidelidad estilística.

dall'operante, quanto più appresenta della bontà del core ond'ell'è uscita, 108 la divina bontà, che 'l mondo imprenta, di proceder per tutte le sue vie a rilevarvi suso fu contenta. III Né tra l'ultima notte e 'l primo die sí alto o sí magnifico processo, o per l'una o per l'altra, fu o fie: 114 ché piú largo fu Dio a dar sé stesso per far l'uom sufficiente a rilevarsi, che s'elli avesse sol da sé dimesso: 117 e tutti li altri modi erano scarsi alla giustizia, se 'l Figliuol di Dio non fosse umiliato ad incarnarsi. 120 Or per empierti bene ogni disio, ritorno a dichiarare in alcun loco. perché tu veggi lí cosí com'io. 123 Tu dici: "Io veggio l'acqua, io veggio il foco, l'aere e la terra e tutte lor misture venire a corruzione, e durar poco; 126 e queste cose pur furon creature; per che, se ciò ch'è detto è stato vero, esser dovríen da corruzion sicure". 120 Li angeli, frate, e'l paese sincero nel qual tu se', dir si posson creati, sí come sono, in loro essere intero; 132 ma li elementi che tu hai nomati

cómputo temporal hecho en sentido inverso, en lugar de «desde el primer día hasta la última noche», es decir, desde el principio hasta el fin de los tiempos. Seguramente, Dante quiere significar, con esta figura literaria, que para Dios los

e quelle cose che di lor si fanno

### 107-134] Cielo II: Espíritus activos

| su obra propia si más bondad ostenta<br>del pecho en el que ha sido concebida,<br>la divina bondad, que al mundo alienta,                                | 108 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| de proceder por una y otra vía,<br>al elevaros, se sintió contenta;<br>y de la última noche al primer día                                                | 111 |
| no habrá, en una ni en otra, ni lo ha habido<br>proceso alguno de tan gran valía:<br>que Dios más liberal al darse ha sido                               | 114 |
| para que el hombre baste a levantarse<br>que si por sí le hubiese redimido;<br>y no habría podido apaciguarse                                            | 117 |
| la justicia, si el Hijo de Dios reo<br>no se hubiera hecho, humilde, al encarnarse.<br>Para colmarte bien todo deseo,                                    | 120 |
| a aclarar algo dicho me repliego,<br>pues quiero que lo veas cual lo veo.<br>Tú dices: "Veo al agua, veo al fuego,                                       | 123 |
| al aire y tierra, a todas sus mixturas,<br>caer en corrupción y morir luego;<br>mas estas cosas fueron criaturas;                                        | 126 |
| y así, si lo escuchado es verdadero,<br>deben estar de corrupción seguras".<br>Los ángeles, hermano, y el sincero                                        | 129 |
| país en el que estás, fueron creados<br>tal como son, con ser propio y entero;<br>pero los elementos ya nombrados<br>y aquellas otras cosas que devienen | 132 |

tiempos están presentes todos, por lo que Beatriz, que se inspira en El, desdeña el orden del devenir.

130] Sincero, está, según Benvenuto, por «coelum, corpus simplex et purum».

135 da creata virtú sono informati. Creata fu la materia ch'elli hanno; creata fu la virtú informante

in queste stelle che 'ntorno a loro vanno.

L'anima d'ogne bruto e delle piante
di complession potenziata tira

141 lo raggio e'l moto delle luci sante; ma vostra vita sanza mezzo spira la somma beninanza, e la innamora

144 di sé sí che poi sempre la disira.

E quinci puoi argomentare ancora
vostra resurrezion, se tu ripensi
come l'umana carne fessi allora

148 che li primi parenti intrambo fensi».

141] Las almas de las plantas y los animales son creadas por los influjos astrales y, en consecuencia, mortales.

148] Como los cuerpos de Adán y Eva fueron, según la

#### Cielo II: Espíritus activos 135-148] por creada virtud son informados. 135 Creada es la materia que contienen; su informante virtud creóse en tantas estrellas que girando en torno tienen. 138 Las almas de los brutos y las plantas las sacan de una forma potenciada sus rayos, al girar las luces santas; 141 mas la vida sin medio os fue inspirada por la suma bondad; y la enamora de sí para ser siempre deseada. 144 Vuestra resurrección puedes ahora deducir, si tu mente considera cómo fue hecha la carne pecadora del primer hombre y la mujer primera». 148

Biblia, creados directamente por Dios, son inmortales y, en consecuencia, hay que creer en el dogma de la resurrección de la carne.

## CANTO VIII

|    | Solea creder lo mondo in suo periclo            |
|----|-------------------------------------------------|
|    | che la bella Ciprigna il folle amore            |
| 3  | raggiasse, volta nel terzo epiciclo;            |
| •  | per che non pur a lei faceano onore             |
|    | di sacrificio e di votivo grido                 |
| 6  | le genti antiche nell'antico errore;            |
|    | ma Dione onoravano e Cupido,                    |
|    | questa per madre sua, questo per figlio;        |
| 9  | e dicean ch'el sedette in grembo a Dido;        |
|    | e da costei ond'io principio piglio             |
|    | pigliavano il vocabol della stella              |
| 12 | che 'l sol vagheggia or da coppa, or da ciglio. |
|    | Io non m'accorsi del salire in ella;            |
|    | ma d'esservi entro mi fe' assai fede            |
| 15 | la donna mia ch'i' vidi far piú bella.          |
|    | E come in fiamma favilla si vede,               |
| _  | e come in voce voce si discerne,                |
| 18 | quand'una è ferma e altra va e riede,           |
|    | vid'io in essa luce altre lucerne               |
|    | muoversi in giro piú e men correnti,            |
| 21 | al modo, credo, di lor viste interne.           |
|    | Di fredda nube non disceser venti,              |

3] Ciprina es una de las invocaciones de Venus o Afrodita. El tercer epiciclo es el correspondiente al tercer cielo, es decir, al del planeta Venus. El loco amor es el amor carnal.

9] Dione es otra advocación de Venus. Según Virgilio,

# CANTO VIII

| Con gran peligro, el mundo imaginaba                                                                                                                                                                                       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| que la bella Ciprina el loco amor                                                                                                                                                                                          |           |
| desde el tercio epiciclo propagaba;                                                                                                                                                                                        | 3         |
| por lo que no a ella solamente honor,                                                                                                                                                                                      |           |
| con sacrificio y cantos, fue rendido                                                                                                                                                                                       |           |
| por los antiguos, en su antiguo error;                                                                                                                                                                                     | 6         |
| sino que a Dione honraban y a Cupido,                                                                                                                                                                                      |           |
| por hijo, y madre ella, y se decía                                                                                                                                                                                         |           |
| que a él le sostuvo en su regazo Dido;                                                                                                                                                                                     | 9         |
| y de ésta, de quien parte la voz mía,                                                                                                                                                                                      |           |
| tomaban el vocablo de la estrella                                                                                                                                                                                          |           |
| que es, tras el sol o ante él, su dulce espía.                                                                                                                                                                             | 12        |
| No advertí que subiendo estaba a ella                                                                                                                                                                                      |           |
| pero me dio seguridad mi dama                                                                                                                                                                                              |           |
| de haber llegado, pues la vi más bella.                                                                                                                                                                                    | 15        |
| Y cual la chispa adviértese en la llama,                                                                                                                                                                                   |           |
| y puede que en la voz la voz disciernas                                                                                                                                                                                    |           |
| si una es firme y al par otra declama,                                                                                                                                                                                     | 81        |
| así vi en esa luz otras lucernas                                                                                                                                                                                           |           |
| de más o menos vivos movimientos,                                                                                                                                                                                          |           |
| según sus formas de mirar internas.                                                                                                                                                                                        | 21        |
| De fría nube no han bajado vientos,                                                                                                                                                                                        |           |
| Cupido tomó el aspecto de Ascanio, hijo de Eneas, p<br>Dido lo tomase en su regazo. Una vez que lo hubo l<br>infundió a traición el amor a Eneas (Eneida 1. 658-88).<br>22] Vientos (venti) significa aquí vapores ígneos, | necho, le |

o visibili o no, tanto festini, che non paressero impediti e lenti 24 a chi avesse quei lumi divini veduti a noi venir, lasciando il giro pria cominciato in li alti serafini; 27 e dentro a quei che più innanzi appariro sonava "Osanna" sí, che unque poi di riudir non fui sanza disiro. 30 Indi si fece l'un più presso a noi e solo incominciò: «Tutti sem presti al tuo piacer, perché di noi ti gioi. 33 Noi ci volgiam coi Principi celesti d'un giro e d'un girare e d'una sete, ai quali tu del mondo già dicesti: 36 "Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete"; e sem si pien d'amor, che, per piacerti, non fia men dolce un poco di quiete». 39 Poscia che li occhi miei si fuoro offerti alla mia donna reverenti, ed essa fatti li avea di sé contenti e certi, 42 rivolsersi alla luce che promessa tanto s'avea, e «Deh, chi siete?» fue la voce mia di grande affetto impressa. 45 E quanta e quale vid'io lei far piúe per allegrezza nova che s'accrebbe, quand'io parlai, all' allegrezze sue! 48 Cosí fatta, mi disse: «Il mondo m'ebbe giú poco tempo; e se piú fosse stato,

<sup>&#</sup>x27;rayos', cuando son visibles; o bien 'torbellinos', cuando invisibles.

<sup>37]</sup> Este verso pertenece a la canción de Dante comentada en el Tratado Segundo del Convivio. En dicha canción, el poeta

#### 23-50] Cielo III: Espiritus amantes

| o visibles o no, tan velozmente             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| que torpes no parezcan y muy lentos         | 24       |
| a quien las divas luces tuvo enfrente       | •        |
| tras cesar en el giro que iniciaron         |          |
| junto a los serafines altamente;            | 27       |
| y en las que más delante se mostraron       | •        |
| tal "Hosanna" sonó que en adelante          |          |
| nunca ganas de oírlo me faltaron.           | 30       |
| Acercóse a nosotros al instante             | •        |
| uno y me dijo: «Todos aquí estamos          |          |
| para hacerte gozar a tu talante.            | 33       |
| Con los celestes príncipes giramos          | ,5       |
| en un círculo, un giro y un anhelo,         |          |
| a los que así invocar ya te escuchamos:     | 36       |
| "Vos, que movéis pensando el tercer cielo"; | ,        |
| y es tan grande el amor que nos satura      |          |
| que aquietarnos por ti será un consuelo».   | 39       |
| Tras ofrecer mis ojos con mesura            | <b>J</b> |
| a mi dama, y haberme asegurado              |          |
| de ella y su aplauso en su mirada pura,     | 42       |
| hacia la luz volvílos que brindado          | •        |
| se había tanto, y «¿Quién sois?» la voz mía |          |
| exclamó con acento emocionado.              | 45       |
| Y más bella y mayor vi que se hacía         | 1.7      |
| por la alegría nueva que retuvo,            |          |
| cuando le hablé, con la que ya tenía.       | 48       |
| Cambiada así, me habló: «El mundo me tuvo   | •        |
| poco tiempo, y si más hubiera sido          |          |
|                                             |          |

identifica a estas inteligencias que mueven el cielo de Venus con los tronos, y no con los serafines, según se desprende del v. 27.

molto sarà di mal, che non sarebbe. 51 La mia letizia mi ti tien celato che mi raggia dintorno e mi nasconde quasi animal di sua seta fasciato. 54 Assai m'amasti. e avesti ben onde: ché s'io fossi giú stato, io ti mostrava di mio amor piú oltre che le fronde. 57 Quella sinistra riva che si lava di Rodano poi ch'è misto con Sorga, 60 per suo segnore a tempo m'aspettava, e quel corno d'Ausonia che s'imborga di Bari, di Gaeta e di Catona da ove Tronto e Verde in mare sgorga. 63 Fulgiemi già in fronte la corona di quella terra che 'l Danubio riga 66 poi che le ripe tedesche abbandona. E la bella Trinacria, che caliga tra Pachino e Peloro, sopra 'l golfo che riceve da euro maggior briga, 69 non per Tifeo ma per nascente solfo, attesi avrebbe li suoi regi ancora, nati per me di Carlo e di Ridolfo, 72 se mala segnoria, che sempre accora li popoli suggetti, non avesse

57] El alma que habla es la de Carlos Martel (1271-1295), primogénito de Carlos II de Anjou. Estuvo en Florencia en 1294 y allí debió de conocer y estimar a Dante, que tendría entonces unos veintinueve años.

63] Esperaban que fuese su señor la Provenza y la Italia meridional, nombradas aquí por perífrasis.

66] Carlos Martel fue coronado rey de Hungría en Aquisgrán el año 1292, sin que estuviese presente en la ceremonia.

### 51-74] Cielo III: Espíritus amantes

| no hubiera el mal que al ausentarme hubo.    | 51 |
|----------------------------------------------|----|
| Mi alegría me tiene aquí escondido,          |    |
| pues dentro de su luz me hallo cautivo       |    |
| cual gusano en su seda contenido.            | 54 |
| Mucho me amaste, y no fue sin motivo;        |    |
| pues mostrarte allí abajo yo pensaba         |    |
| más que las frondas de mi afecto vivo.       | 57 |
| Aquella orilla izquierda que se lava         |    |
| donde el Ródano al Sorga ya contiene         |    |
| por su señor a tiempo me esperaba,           | 60 |
| y aquel cuerno de Ausonia que mantiene       |    |
| a Bari y a Gaeta y a Catona,                 |    |
| donde al mar, con el Verde, el Tronto viene. | 63 |
| Ya fulgía en mi frente la corona             | J  |
| de aquella tierra que el Danubio baña        |    |
| cuando el suelo germánico abandona.          | 66 |
| Y la bella Trinacria, que se empaña          |    |
| de Pachino a Peloro, en aquel golfo          |    |
| que soporta del euro mayor saña,             | 69 |
| por el azufre no, por el regolfo             | /  |
| de Tifeo, sus reyes hoy tuviera,             |    |
| hilles nor mi de Carlos y Rodolfo            | 77 |
| hijos, por mí, de Carlos y Rodolfo,          | 72 |
| si el señorío malo, que exaspera             |    |
| a los pueblos, movido nunca hubiese          |    |

71] Trinacria, es decir, Sicilia, que se empaña desde el Sur (cabo Pachino, hoy Passaro) hasta el Norte (cabo Peloro, hoy Faro), en el golfo que es más violentamente azotado por el siroco o euro, y no porque el monstruo mitológico Tifeo, enemigo de Zeus, lance contra él los vapores maléficos de su respiración, sino por el azufre que lanza el Etna.

[72] Es decir, nietos de Carlos I de Anjou, mi abuelo, y de

mi suegro, Rodolfo de Hausburgo.

mosso Palermo a gridar: "Mora, mora!" 75 E se mio frate questo antivedesse, l'avara povertà di Catalogna 78 già fuggiría, perché non li offendesse; ché veramente proveder bisogna per lui, o per altrui, si ch'a sua barca carcata piú d'incarco non si pogna. 81 La sua natura, che di larga parca discese, avría mestiere di tal milizia 84 che non curasse di mettere in arca». «Però ch'i' credo che l'alta letizia che 'l tuo parlar m'infonde, signor mio. 87 là 've ogni ben si termina e s'inizia, per te si veggia come la vegg'io, grata m'è piú; e anco quest'ho caro perché 'l discerni rimirando in Dio. 90 Fatto m'hai lieto, e cosí mi fa chiaro, poi che, parlando, a dubitar m'hai mosso com'esser può, di dolce seme, amaro». 93 Questo io a lui; ed elli a me: «S'io posso mostrarti un vero, a quel che tu dimandi terra' il viso come tieni 'l dosso. 96 Lo ben che tutto il regno che tu scandi volge e contenta, fa esser virtute sua provedenza in questi corpi grandi. 99 E non pur le nature provedute sono in la mente ch'è da sé perfetta,

75] «¡Mueran los franceses!» fue el grito lanzado en las famosas Vísperas Sicilianas, a consecuencia de las cuales los angevinos perdieron la isla.

78] Parece que alude a los soldados catalanes que Roberto de Anjou tenía a su servicio.

### 75-101] Cielo III: Espíritus amantes a gritar a Palermo: "¡Muera, muera!"

| a gritar a Palermo: "¡Muera, muera!"           | 75  |
|------------------------------------------------|-----|
| Y si mi hermano a tiempo esto previese,        |     |
| de Cataluña la pobreza avara                   |     |
| huyera, porque más no le ofendiese;            | 78  |
| que sería mejor que se ingeniara,              | -   |
| por sí o por otros, para que su barca          |     |
| cargada de más carga no se hallara.            | 81  |
| Pues su natura, que de larga a parca           |     |
| descendió, necesita tal milicia                |     |
| que no se ocupe de llenar el arca».            | 84  |
| «Porque tu hablar me infunde una delicia,      |     |
| oh señor mío, que en verdad yo creo            |     |
| que en donde todo bien para y se inicia        | 87  |
| es por ti vista como yo la veo,                | -   |
| me agrada más; y porque tu argumento           |     |
| hallas mirando a Dios, más me recreo.          | 90  |
| Dame tu luz tras darme tu contento:            |     |
| que, al oírte, de cómo la simiente             |     |
| dulce da fruto amargo, dudas siento».          | 93  |
| Dije, y «Si puedo», dijo dulcemente,           | • - |
| «te diré una verdad que hará que andes         |     |
| no a espaldas de la duda, sino al frente.      | 96  |
| El bien que a todo el reino en que te expandes |     |
| mueve y alegra, de su providencia              |     |
| hace virtud en estos cuerpos grandes.          | 99  |
| No sólo, en la perfecta inteligencia,          |     |
| cada naturaleza está ideada,                   |     |

83] Era generoso y se volvió avaro.

Los cuerpos grandes son los astros, o bien las esferas.

<sup>87]</sup> En Dios, en el que todas las cosas se inician para terminar, asimismo, en El.

ma esse insieme con la lor salute: 102 per che quantunque quest'arco saetta disposto cade a proveduto fine, sí come cosa in suo segno diretta. 105 Se ciò non fosse, il ciel che tu cammine producerebbe sí li suoi effetti, che non sarebbero arti, ma ruine; 108 e ciò esser non può, se li 'ntelletti che muovon queste stelle non son manchi, e manco il primo, che non li ha perfetti. III Vuo' tu che questo ver piú ti s'imbianchi?» E io: «Non già; ché impossibil veggio che la natura, in quel ch'è uopo, stanchi». 114 Ond'elli ancora: «Or di': sarebbe il peggio per l'uomo in terra, se non fosse cive?» «Sí» rispuos'io; «e qui ragion non cheggio». 117 «E può elli esser, se giú non si vive diversamente per diversi offici? Non, se'l maestro vostro ben vi scrive». 120 Si venne deducendo infino a quici; poscia conchiuse: «Dunque esser diverse convien di vostri effetti le radici: 123 per ch'un nasce Solone e altro Serse, altro Melchisedèch e altro quello che, volando per l'aere, il figlio perse. 126 La circular natura, ch'è suggello alla cera mortal, fa ben sua arte, ma non distingue l'un dall'altro ostello. 129

105] El arco es la virtud divina, y todo cuanto de ella sale (es disparado como una flecha), va hacia un fin preestablecido.
120] Referencia a la doctrina aristotélica sobre la necesidad de la división del trabajo en una sociedad bien organizada (Po-

#### 102-129] Cielo III: Espíritus amantes

| mas con salud unida a su existencia:        | 102 |
|---------------------------------------------|-----|
| cada flecha de este arco disparada          |     |
| sigue al volar las órdenes divinas          |     |
| como cosa a su blanco enderezada.           | 105 |
| Si así no fuese, el cielo en que caminas    |     |
| causara de tal modo sus efectos             |     |
| que no serían arte, sino ruinas;            | 108 |
| y es absurdo, si no a los intelectos        |     |
| que el cielo mueven pides que declare       |     |
| faltos, y al que dejólos imperfectos.       | III |
| ¿Quieres que esta verdad más se te aclare?» |     |
| «No», dije, «que imposible yo vería         |     |
| que natura, en lo que es fatal, se pare».   | 114 |
| Y él insistió: «Que el hombre perdería      | ·   |
| si no fuese sociable, ¿se concibe?»         |     |
| «Sí», dije, «y cuestionarlo no podría».     | 117 |
| «¿Puede serlo si abajo no se vive           | ·   |
| de distintos oficios no igualmente?         |     |
| No, si el maestro vuestro bien lo escribe». | 120 |
| Llegó aquí deduciendo y, finalmente,        |     |
| concluyó: «Luego aciertas si supones        |     |
| raíz distinta a efecto diferente:           | 123 |
| por eso nacen Jerjes y Solones,             | •   |
| Melquisedec y el otro que perdiera          |     |
| al hijo en las aéreas regiones.             | 126 |
| La circular natura, que a la cera           |     |
| mortal sella, practica bien su arte         |     |
| e igual toda morada considera.              | 129 |
|                                             |     |

lítica 1. 2).

126] Cuatro ejemplos de distintas actividades: Melquisedec, sacerdote; Jerjes, guerrero; Solón, legislador, y Dédalo, que perdió a su hijo Icaro (v. Inf. xvII. 109 n), inventor.

Quinci addivien ch'Esaú si diparte per seme da Iacòb; e vien Quirino da sí vil padre, che si rende a Marte. 132 Natura generata il suo cammino simil farebbe sempre a' generanti, se non vincesse il proveder divino. 135 Or quel che t'era dietro t'è davanti: ma perché sappi che di te mi giova, un corollario voglio che t'ammanti. 138 Sempre natura, se fortuna trova discorde a sé, com'ogni altra semente fuor di sua region, fa mala prova. 141 E se'l mondo là giú ponesse mente al fondamento che natura pone, seguendo lui, avría buona la gente. 144 Ma voi torcete alla religione tal che fia nato a cignersi la spada, e fate re di tal ch'è da sermone: 148 onde la traccia vostra è fuor di strada».

132] Jacob y Esaú, de diferentes vocaciones, no obstante ser gemelos, «in utero collidebantur» (Génesis xxv. 22). Quirino, es

### 130-148] Cielo III: Espíritus amantes

| De aquí procede que Esaú se aparte       |     |
|------------------------------------------|-----|
| de Jacob desde el germen; que a Quirino, |     |
| de padre vil, le den por padre a Marte.  | 132 |
| La natura engendrada su camino           |     |
| haría siempre igual al generante         |     |
| si no venciese el proceder divino.       | 135 |
| Ahora el que estuvo atrás está delante:  |     |
| mas porque sepas que eres de mi agrado,  |     |
| te diré un corolario confortante.        | 138 |
| Siempre que la natura encuentra al hado  |     |
| contrario, cual simiente removida        |     |
| del propio ambiente, da mal resultado.   | 141 |
| Si se mirase más en vuestra vida         |     |
| el fundamento puesto por natura,         |     |
| mejor fuera la gente dirigida.           | 144 |
| Mas vosotros torcéis a la clausura       |     |
| al que nació para ceñir espada           |     |
| y hacéis rey al que el hábito procura:   |     |
| y así marcháis por fuera de la estrada». | 148 |
| -                                        |     |

decir, Rómulo, del que se decía ser hijo de Marte.

## CANTO IX

|    | Da poi che Carlo tuo, bella Clemenza,          |
|----|------------------------------------------------|
|    | m'ebbe chiarito, mi narrò li 'nganni           |
| 3  | che ricever dovea la sua semenza;              |
| _  | ma disse: «Taci, e lascia volger li anni»;     |
|    | sí ch'io non posso dir se non che pianto       |
| 6  | giusto verrà di retro ai vostri danni.         |
|    | E già la vita di quel lume santo               |
|    | rivolta s'era al sol che la riempie            |
| 9  | come quel ben ch'a ogni cosa è tanto.          |
|    | Ahi anime ingannate e fatture empie,           |
|    | che da sí fatto ben torcete i cori,            |
| 12 | drizzando in vanità le vostre tempie!          |
|    | Ed ecco un altro di quelli splendori           |
|    | ver me si fece, e 'l suo voler piacermi        |
| 15 | significava nel chiarir di fori.               |
|    | Li occhi di Beatrice, ch'eran fermi            |
|    | sovra me, come pria, di caro assenso           |
| 18 | al mio disio certificato fermi.                |
|    | «Deh, metti al mio voler tosto compenso,       |
|    | beato spirto», dissi, «e fammi prova           |
| 2I | ch'i' possa in te refletter quel ch'io penso!» |
|    | Onde la luce che m'era ancor nova,             |
|    | del suo profondo, ond'ella pria cantava,       |
| 24 | seguette come a cui di ben far giova:          |
|    |                                                |

I] No es posible determinar si el poeta se refiere a la madre

## CANTO IX

| Cuando tu Carlos, oh bella Clemencia,       |    |
|---------------------------------------------|----|
| me esclareció, narróme los engaños          |    |
| que tiene que sufrir su descendencia;       | 3  |
| mas «Calla», dijo, «y deja andar los años»: | •  |
| no puedo, pues, decir sino que un llanto    |    |
| justo vendrá detrás de vuestros daños.      | 6  |
| Y la vida de aquel esplendor santo          |    |
| hacia el sol que la llena vuelto había      |    |
| como a aquel bien que a todo alegra tanto.  | 9  |
| ¡Ay, almas engañadas, gente impía,          | ,  |
| que de tal bien torcéis vuestros amores     |    |
| y el rostro alzáis con vana altanería!      | 12 |
| Y al punto otro de aquellos esplendores     |    |
| se acercó, y su deseo de agradarme          |    |
| mostraba derramando resplandores.           | 15 |
| Los ojos de Beatriz, que de mirarme         | ,  |
| no habían cesado, de su caro asenso         |    |
| quisieron con su luz certificarme.          | 18 |
| «Calma el anhelo de que estoy suspenso,     |    |
| santo espíritu», dije, «y dame prueba       |    |
| de que en ti se refleja lo que pienso».     | 21 |
| Y, en respuesta, la luz para mí nueva,      |    |
| de lo profundo en que ella antes cantaba,   |    |
| dijo, como quien ruego justo aprueba:       | 24 |
| aijo, como quien racgo jacco apracoa.       | -7 |

o a la mujer de Carlos Martel, ambas llamadas Clemencia.

«In quella parte della terra prava italica che siede tra Rialto e le fontane di Brenta e di Piava, 27 si leva un colle, e non surge molt'alto, là onde scese già una facella che fece alla contrada un grande assalto. 30 D'una radice nacqui e io ed ella: Cunizza fui chiamata, e qui refulgo perché mi vinse il lume d'esta stella: 33 ma lietamente a me medesma indulgo la cagion di mia sorte, e non mi noia; che parría forse forte al vostro vulgo. 36 Di questa luculenta e cara gioia del nostro cielo che più m'è propinqua, grande fama rimase; e pria che moia, 39 questo centesimo anno ancor s'incinqua: vedi se far si dee l'uomo eccellente, sí ch'altra vita la prima relinqua. 42 E ciò non pensa la turba presente che Tagliamento e Adige richiude, né per esser battuta ancor si pente; 45

33] Habla el alma de Cunizza da Romano, y comienza por decir que nació en Italia, pues hay que admitir con los comentaristas más modernos que su perífrasis no se refiere sólo a la llanura venetopaduana. Rialto, designación, mediante sinécdoque, de Venecia; el río Brenta nace en la Marca de Treviso; entre el territorio de Venecia y los alpes del Trentino, por el que corren el río mencionado y el Piava o Piave. En el monte Romano estaba el castillo de los Ezzelinos, el tercero de los cuales tiranizó, según la leyenda, a la marca mencionada. Cunizza era hija de Ezzelino II da Romano y nació hacia el año 1198. En 1222 se casó con Riccardo di San Bonifazio, señor de Verona, pero fue raptada por el trovador Sordello (v. Purg. vi. 74 n) y vivió con

#### Cielo III: Espíritus amantes

25-45

| «En esa parte de la tierra prava             |          |
|----------------------------------------------|----------|
| itálica que yace entre Rialto                |          |
| y donde nace el Brenta y corre el Piava,     | 27       |
| se eleva un monte, y no surge muy alto,      | •        |
| de donde bajó antaño una centella            |          |
| que le dio a la comarca duro asalto.         | 30       |
| Nací yo de la misma raíz que ella:           | <i>J</i> |
| Cunizza fui, y aquí mi brillo muestro        |          |
| porque la luz vencióme de esta estrella;     | 33       |
| mas, alegre, a mí misma me demuestro         | ))       |
| que fue buena mi suerte, y no me enfada,     |          |
| aunque parezca extraño al vulgo vuestro      | 36       |
| De esta joya luciente y muy preciada         | ٠,       |
| de nuestro cielo que ahora tengo al lado     |          |
| quedó gran fama; y no será olvidada          | 20       |
| sin que este siglo sea quintuplicado:        | 39       |
| ve si el mortal debió hacerse excelente      |          |
|                                              | 43       |
| si una más, tras su vida, se ha dejado.      | 42       |
| Y esto no piensa la turba presente           |          |
| que, al par que el Tagliamento, Adigio ciñe, |          |
| ni por ser castigada se arrepiente:          | 45       |

él algunos años. Después, huyó de la casa paterna con un caballero trevisano llamado Bonio, con el que se dedicó a una vida pródiga y disoluta. Se casó después con el conde Almerio di Breganze, y más tarde con un noble veronés. Pasó sus últimos años en la Toscana, donde se dedicó a obras de caridad y murió algo después de 1279, ya octogenaria.

42] La joya a que se refiere es el alma del trovador Folquet de Marselha, que, tras su vida mortal, dejó la segunda vida de su fama.

45] Clara referencia a la gente de la Marca de Treviso, limitada al E por el Tagliamento y al O por el Adige.

ma tosto fia che Padova al palude cangerà l'acqua che Vicenza bagna, per essere al dover le genti crude; 48 e dove Sile e Cagnan s'accompagna, tal signoreggia e va con la testa alta, che già per lui carpir si fa la ragna. 51 Piangerà Feltro ancora la difalta dell'empio suo pastor, che sarà sconcia sí, che per simil non s'entro in Malta. 54 Troppo sarebbe larga la bigoncia che ricevesse il sangue ferrarese, e stanco chi'l pesasse a oncia a oncia, 57 che donerà questo prete cortese per mostrarsi di parte; e cotai doni conformi fieno al viver del paese. 60 Su sono specchi, voi dicete troni, onde refulge a noi Dio giudicante; sí che questi parlar ne paion boni». 63 Qui si tacette; e fecemi sembiante che fosse ad altro volta, per la rota 66 in che si mise com era davante. L'altra letizia, che m'era già nota per cara cosa, mi si fece in vista qual fin balasso in che lo sol percuota. 69 Per letiziar là su fulgor s'acquista, sí come riso qui; ma giú s'abbuia

48] Los comentaristas antiguos están de acuerdo, en su mayoría, en que se alude a la derrota que los paduanos sufrirían catorce años después (la acción de la *Comedia* se desarrolla en el 1300) a manos de Cangrande della Scala y sus aliados, los gibelinos de Vicenza.

51] En Treviso, donde se produce la confluencia del Sile y

#### 46-71] Cielo III: Espíritus amantes

| y donde al Sile el Cáñano acompaña, tal señorea y lleva la testa alta cuando la red le tienden ya con maña.  También llorará Feltro la gran falta de su impío pastor, tan traicionera que otra igual a ninguno encerró en Malta.  Grande el barril sería que acogiera la sangre ferraresa, y muy rendido quedara quien por onzas la midiera, la que dará el prelado comedido por mostrar partidismo; y tales dones el uso del país ha permitido.  Los que tronos llamáis, y en las regiones altas espejos son de Dios juzgante, buenas han de encontrar estas razones».  Callóse, y yo leía en su semblante que a otro se había vuelto; y en seguida regresó al corro de ánimas radiante.  La otra alegría, ya antes referida por su bondad, surgió cual resplandece                                                                       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| porque contra el deber su gente riñe; y donde al Sile el Cáñano acompaña, tal señorea y lleva la testa alta cuando la red le tienden ya con maña.  También llorará Feltro la gran falta de su impío pastor, tan traicionera que otra igual a ninguno encerró en Malta.  Grande el barril sería que acogiera la sangre ferraresa, y muy rendido quedara quien por onzas la midiera, la que dará el prelado comedido por mostrar partidismo; y tales dones el uso del país ha permitido.  Los que tronos llamáis, y en las regiones altas espejos son de Dios juzgante, buenas han de encontrar estas razones».  Callóse, y yo leía en su semblante que a otro se había vuelto; y en seguida regresó al corro de ánimas radiante.  La otra alegría, ya antes referida por su bondad, surgió cual resplandece una piedra rubí del sol herida. |    |
| y donde al Sile el Cáñano acompaña, tal señorea y lleva la testa alta cuando la red le tienden ya con maña.  También llorará Feltro la gran falta de su impío pastor, tan traicionera que otra igual a ninguno encerró en Malta.  Grande el barril sería que acogiera la sangre ferraresa, y muy rendido quedara quien por onzas la midiera, la que dará el prelado comedido por mostrar partidismo; y tales dones el uso del país ha permitido.  Los que tronos llamáis, y en las regiones altas espejos son de Dios juzgante, buenas han de encontrar estas razones».  Callóse, y yo leía en su semblante que a otro se había vuelto; y en seguida regresó al corro de ánimas radiante.  La otra alegría, ya antes referida por su bondad, surgió cual resplandece una piedra rubí del sol herida.                                       | 8  |
| tal señorea y lleva la testa alta cuando la red le tienden ya con maña.  También llorará Feltro la gran falta de su impío pastor, tan traicionera que otra igual a ninguno encerró en Malta.  Grande el barril sería que acogiera la sangre ferraresa, y muy rendido quedara quien por onzas la midiera, la que dará el prelado comedido por mostrar partidismo; y tales dones el uso del país ha permitido.  Los que tronos llamáis, y en las regiones altas espejos son de Dios juzgante, buenas han de encontrar estas razones».  Callóse, y yo leía en su semblante que a otro se había vuelto; y en seguida regresó al corro de ánimas radiante.  La otra alegría, ya antes referida por su bondad, surgió cual resplandece una piedra rubí del sol herida.                                                                           |    |
| cuando la red le tienden ya con maña.  También llorará Feltro la gran falta de su impío pastor, tan traicionera que otra igual a ninguno encerró en Malta.  Grande el barril sería que acogiera la sangre ferraresa, y muy rendido quedara quien por onzas la midiera, la que dará el prelado comedido por mostrar partidismo; y tales dones el uso del país ha permitido.  Los que tronos llamáis, y en las regiones altas espejos son de Dios juzgante, buenas han de encontrar estas razones».  Callóse, y yo leía en su semblante que a otro se había vuelto; y en seguida regresó al corro de ánimas radiante.  La otra alegría, ya antes referida por su bondad, surgió cual resplandece una piedra rubí del sol herida.                                                                                                             |    |
| También llorará Feltro la gran falta de su impío pastor, tan traicionera que otra igual a ninguno encerró en Malta.  Grande el barril sería que acogiera la sangre ferraresa, y muy rendido quedara quien por onzas la midiera, la que dará el prelado comedido por mostrar partidismo; y tales dones el uso del país ha permitido.  Los que tronos llamáis, y en las regiones altas espejos son de Dios juzgante, buenas han de encontrar estas razones».  Callóse, y yo leía en su semblante que a otro se había vuelto; y en seguida regresó al corro de ánimas radiante.  La otra alegría, ya antes referida por su bondad, surgió cual resplandece una piedra rubí del sol herida.                                                                                                                                                    | ï  |
| de su impío pastor, tan traicionera que otra igual a ninguno encerró en Malta.  Grande el barril sería que acogiera la sangre ferraresa, y muy rendido quedara quien por onzas la midiera, la que dará el prelado comedido por mostrar partidismo; y tales dones el uso del país ha permitido.  Los que tronos llamáis, y en las regiones altas espejos son de Dios juzgante, buenas han de encontrar estas razones».  Callóse, y yo leía en su semblante que a otro se había vuelto; y en seguida regresó al corro de ánimas radiante.  La otra alegría, ya antes referida por su bondad, surgió cual resplandece una piedra rubí del sol herida.                                                                                                                                                                                         |    |
| que otra igual a ninguno encerró en Malta.  Grande el barril sería que acogiera la sangre ferraresa, y muy rendido quedara quien por onzas la midiera, la que dará el prelado comedido por mostrar partidismo; y tales dones el uso del país ha permitido.  Los que tronos llamáis, y en las regiones altas espejos son de Dios juzgante, buenas han de encontrar estas razones».  Callóse, y yo leía en su semblante que a otro se había vuelto; y en seguida regresó al corro de ánimas radiante.  La otra alegría, ya antes referida por su bondad, surgió cual resplandece una piedra rubí del sol herida.                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Grande el barril sería que acogiera la sangre ferraresa, y muy rendido quedara quien por onzas la midiera, la que dará el prelado comedido por mostrar partidismo; y tales dones el uso del país ha permitido. Los que tronos llamáis, y en las regiones altas espejos son de Dios juzgante, buenas han de encontrar estas razones». Callóse, y yo leía en su semblante que a otro se había vuelto; y en seguida regresó al corro de ánimas radiante. La otra alegría, ya antes referida por su bondad, surgió cual resplandece una piedra rubí del sol herida.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54 |
| la sangre ferraresa, y muy rendido quedara quien por onzas la midiera, la que dará el prelado comedido por mostrar partidismo; y tales dones el uso del país ha permitido.  Los que tronos llamáis, y en las regiones altas espejos son de Dios juzgante, buenas han de encontrar estas razones».  Callóse, y yo leía en su semblante que a otro se había vuelto; y en seguida regresó al corro de ánimas radiante.  La otra alegría, ya antes referida por su bondad, surgió cual resplandece una piedra rubí del sol herida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •  |
| quedara quien por onzas la midiera, la que dará el prelado comedido por mostrar partidismo; y tales dones el uso del país ha permitido.  Los que tronos llamáis, y en las regiones altas espejos son de Dios juzgante, buenas han de encontrar estas razones».  Callóse, y yo leía en su semblante que a otro se había vuelto; y en seguida regresó al corro de ánimas radiante.  La otra alegría, ya antes referida por su bondad, surgió cual resplandece una piedra rubí del sol herida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| la que dará el prelado comedido por mostrar partidismo; y tales dones el uso del país ha permitido.  Los que tronos llamáis, y en las regiones altas espejos son de Dios juzgante, buenas han de encontrar estas razones».  Callóse, y yo leía en su semblante que a otro se había vuelto; y en seguida regresó al corro de ánimas radiante.  La otra alegría, ya antes referida por su bondad, surgió cual resplandece una piedra rubí del sol herida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 |
| por mostrar partidismo; y tales dones el uso del país ha permitido.  Los que tronos llamáis, y en las regiones altas espejos son de Dios juzgante, buenas han de encontrar estas razones».  Callóse, y yo leía en su semblante que a otro se había vuelto; y en seguida regresó al corro de ánimas radiante.  La otra alegría, ya antes referida por su bondad, surgió cual resplandece una piedra rubí del sol herida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •  |
| el uso del país ha permitido.  Los que tronos llamáis, y en las regiones altas espejos son de Dios juzgante, buenas han de encontrar estas razones».  Callóse, y yo leía en su semblante que a otro se había vuelto; y en seguida regresó al corro de ánimas radiante.  La otra alegría, ya antes referida por su bondad, surgió cual resplandece una piedra rubí del sol herida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| altas espejos son de Dios juzgante,<br>buenas han de encontrar estas razones».<br>Callóse, y yo leía en su semblante<br>que a otro se había vuelto; y en seguida<br>regresó al corro de ánimas radiante.<br>La otra alegría, ya antes referida<br>por su bondad, surgió cual resplandece<br>una piedra rubí del sol herida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 |
| buenas han de encontrar estas razones».  Callóse, y yo leía en su semblante que a otro se había vuelto; y en seguida regresó al corro de ánimas radiante.  La otra alegría, ya antes referida por su bondad, surgió cual resplandece una piedra rubí del sol herida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Callóse, y yo leía en su semblante<br>que a otro se había vuelto; y en seguida<br>regresó al corro de ánimas radiante.<br>La otra alegría, ya antes referida<br>por su bondad, surgió cual resplandece<br>una piedra rubí del sol herida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| que a otro se había vuelto; y en seguida regresó al corro de ánimas radiante.  La otra alegría, ya antes referida por su bondad, surgió cual resplandece una piedra rubí del sol herida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63 |
| regresó al corro de ánimas radiante.  La otra alegría, ya antes referida  por su bondad, surgió cual resplandece  una piedra rubí del sol herida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| regresó al corro de ánimas radiante.  La otra alegría, ya antes referida  por su bondad, surgió cual resplandece  una piedra rubí del sol herida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| por su bondad, surgió cual resplandece<br>una piedra rubí del sol herida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66 |
| una piedra rubí del sol herida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Allí, con la alegría el brillo crece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| como la risa aquí; y abajo vela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |

el Cagnano, era señor Rizzardo da Camino, hijo de Gherardo (v. Purg. xvi. 125 n), pero lo fue sólo durante un año, al cabo del cual fue muerto a traición.

60] Era obispo de Feltre Alessandro Novello, quien entregó al vicario de Ferrara a los ferrareses que se habían refugiado en su diócesis. Encerrar en Malta: ir a la cárcel, o a galeras.

l'ombra di fuor come la mente è trista. 72 «Dio vede tutto, e tuo veder s'inluia» diss'io, «beato spirto, sí che nulla voglia di sé a te puot'esser fuia. 75 Dunque la voce tua, che 'l ciel trastulla sempre col canto di quei fuochi pii che di sei facen la coculla, 78 perché non satisface a' miei disii? Già non attendere' io tua dimanda. 81 s'io m'intuassi, come tu t'immii». «La maggior valle in che l'acqua si spanda» incominciaro allor le sue parole 84 «fuor di quel mar che la terra inghirlanda, tra' discordanti liti, contra 'l sole tanto sen va, che fa meridiano 87 là dove l'orizzonte pria far sòle. Di quella valle fu' io litorano tra Ebro e Macra, che per cammin corto

73] Enela: presente de indicativo del verbo neológico enelar 'introducirse en él' (en este caso, en Dios) acuñado por Dante, y que conservamos como todos los neologismos de la obra.

78] Entiéndase «con las seis alas». Se trata de los serafines, a los que Dante imagina, tal como se ven en algunas pinturas medievales, ciñéndose el cuerpo con las alas, de las que hacen su ropaje (cogulla). Isaías vi. 2-3, los representa, en efecto, con media docena de alas cada uno.

81] Entuase, de entuar, verbo neológico cuyo sentido es 'penetrar en tu interior, en tu pensamiento'; enmías, de enmiar, otro neologismo acuñado, como el anterior, por Dante, con el significado de 'penetrar en mi mente, en mi pensamiento'. En contra del precedente sentado por los anteriores traductores, los conservamos (igual que otros neologismos) por elemental fidelidad estilística y por su belleza.

#### 72-89] Cielo III: Espíritus amantes

| la sombra al que en su mente se entristece.       | 72         |
|---------------------------------------------------|------------|
| «Dios lo ve todo, y tu mirar se enela»,           |            |
| dije, «alma santa, y a la vista tuya              |            |
| ningún deseo a sí se roba y cela.                 | <i>7</i> 5 |
| Luego tu voz, que alegra la aleluya               |            |
| que siempre entonan esas almas pías               |            |
| que con las seis se han hecho la cogulla,         | 78         |
| ¿por qué no calma ya las ansias mías?             | •          |
| No estaría esperando tu demanda                   |            |
| si me entuase como tú te enmías».                 | 81         |
| «El mayor valle en que el agua se expanda»,       |            |
| empezó con palabras elegantes,                    |            |
| «fuera del mar que la tierra enguirlanda,         | 84         |
| contra el sol, entre playas discordantes,         | ·          |
| avanza tanto que hace meridiano                   |            |
| de lo que su horizonte hacía antes.               | 87         |
| De aquel valle yo he sido litorano                | -          |
| entre Ebro y Magra, que por corta vía             |            |
| , <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> |            |

82] Habla el alma del trovador Folquet de Marselha, que fue hijo de un mercader genovés avecindado en dicha ciudad, y escribió en su juventud una poesía ardientemente sensual. Amó, entre otras, a Adelaida, mujer de su señor, En Barral dels Baus, y frecuentó varias cortes occitanas. Se hizo monje cisterciense en 1201, y en 1205 fue electo obispo de Marsella, en cuya diócesis se destacó como uno de los más feroces perseguidores de los albigenses.

87] El Mediterráneo es la mayor de las depresiones (valles) de la tierra y forma el más grande de los mares interiores. Se extiende tanto que su extremidad oriental (Jerusalén) es meridiano del mismo círculo que en su otra extremidad (estrecho de Gibraltar) es horizonte. Sus playas son discordantes, seguramente porque la europea es cristiana mientras la de África es mu-

sulmana.

parte lo Genovese dal Toscano. 90 Ad un occaso quasi e ad un orto Buggea siede e la terra ond'io fui, che fe' del sangue suo già caldo il porto. 93 Folco mi disse quella gente a cui fu noto il nome mio; e questo cielo di me s'imprenta, com'io fe' di lui; 96 ché piú non arse la figlia di Belo, noiando e a Sicheo ed a Creusa. di me, infin che si convenne al pelo; 99 né quella Rodopea che delusa fu da Demofoonte, né Alcide quando Iole nel core ebbe rinchiusa. 102 Non però qui si pente, ma si ride, non della colpa, ch'a mente non torna, ma del valor ch'ordinò e provide. 105 Qui si rimira nell'arte ch'adorna cotanto effetto, e discernesi 'l bene per che'l mondo di su quel di giú torna. 108 Ma perché tutte le tue voglie piene ten porti che son nate in questa spera, procedere ancor oltre mi convene. III Tu vuo' saper chi è in questa lumera che qui appresso me cosi scintilla, come raggio di sole in acqua mera. 114

90] Entre el río Ebro y el Magra, que marca el límite entre los territorios genovés y toscano.

93] Quiere decir que Bujía y Marsella se hallan casi en el mismo meridiano, puesto que en ambas ciudades el sol sale y se pone casi al mismo tiempo. Las aguas del puerto de Marsella fueron teñidas por la sangre de sus habitantes cuando Bruto expugnó a dicha ciudad por orden de César (v. Purg. xvIII. 102 n). 99] Dido, hija de Belo, se enamoró de Eneas, faltando así

### 90-114] Cielo III: Espíritus amantes

| al genovés separa del toscano.             | 90  |
|--------------------------------------------|-----|
| Casi al ocaso y orto de Bujía              |     |
| yace la tierra aquella en que naciera,     |     |
| que al puerto caldeó con su sangría.       | 93  |
| Folco se me llamó en aquella esfera        |     |
| que conoció mi nombre; y este cielo        |     |
| de mí se sella, como de él yo hiciera,     | 96  |
| que en más fuego no ardió la hija de Belo, |     |
| a Siqueo y Creúsa acongojando,             |     |
| que yo mientras convino así a mi pelo;     | 99  |
| ni aquella Rodopea que llorando            |     |
| se vio por Demofonte, ni el potente        |     |
| Alcides cuando a Iole estaba amando.       | 102 |
| Aquí se goza, y nadie se arrepiente,       |     |
| no del yerro, que al juicio no retorna     |     |
| mas del valor que ordena providente.       | 105 |
| Aquí se admira al arte que se adorna       |     |
| con tal efecto, y a saber se viene         |     |
| por qué el mundo de arriba al bajo torna.  | 108 |
| Mas porque mi palabra calme y llene        |     |
| el afán que esta esfera te depara,         |     |
| seguir más adelante me conviene.           | 111 |
| Quieres saber a quién la llama ampara      |     |
| que tanto centellea, a mi contigua,        |     |
| como rayo de sol en agua clara.            | 114 |
| tomo rajo ao por om agua orara.            |     |

a la fidelidad jurada a su difunto marido, Siqueo, y a la memoria de Creusa, la difunta mujer de Eneas (v. Inf. v. 62 n).

Fílide, hija del rey de Tracia, Sitón, llamada aquí Rodopea por haber vivido cerca del monte Ródope, se mató al creerse olvidada por Demofonte (Ovidio, Heroidas II y Virgilio, Églogas v. 10). Alcides (Hércules o Héracles) murió por su amor a Iole, hija del rey de Tesalia, Eurito (v. Inf. XII. 67 n). V. asimismo Heroidas IX.

Or sappi che là entro si tranquilla Raab; e a nostr'ordine congiunta, di lei nel sommo grado si sigilla. 117 Da questo cielo, in cui l'ombra s'appunta che 'l vostro mondo face, pria ch'altr'alma del triunfo di Cristo fu assunta. 120 Ben si convenne lei lasciar per palma in alcun cielo dell'alta vittoria ch'ess'acquistò con l'una e l'altra palma, 123 perch'ella favorò la prima gloria di Iosuè in su la Terra Santa, che poco tocca al papa la memoria. 126 La tua città, che di colui è pianta che pria volse le spalle al suo fattore e di cui è la 'nvidia tanto pianta, 129 produce e spande il maladetto fiore c'ha disviate le pecore e li agni, però che fatto ha lupo del pastore. 132 Per questo l'Evangelio e i dottor magni son derelitti, e solo ai Decretali si studia, sí che pare a' lor vivagni. 135 A questo intende il Papa e' cardinali: non vanno i lor pensieri a Nazarette, là dove Gabriello aperse l'ali. 138 Ma Vaticano e l'altre parti elette di Roma che son state cimitero alla milizia che Pietro seguette, tosto libere fien dell'avoltero». 142

126] Raab fue la prostituta de Jericó que dio alojamiento a los espías de Josué (Josué 11. 1-24; v1. 15-25). Se la considera antepasada de Cristo.

132] Florencia es considerada como planta, o retoño, de Lu-

## 115-142] Cielo III: Espíritus amantes

| Sabe que dentro de ella se apacigua        |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Raab, que a nuestro coro aquí se junta     |     |
| y en sumo grado con su luz santigua.       | 117 |
| Vino a este cielo, al que tan sólo apunta  | ,   |
| la sombra de tu mundo, antes que otra alma |     |
| por el triunfo de Cristo fuera asunta.     | 120 |
| Y es muy justo dejarla como palma,         |     |
| en algún cielo, de la gran victoria        |     |
| que conquistó con una y otra palma,        | 123 |
| porque favoreció la primer gloria          | 3   |
| que obtuvo Josué en la Tierra Santa,       |     |
| que poco pesa al Papa en la memoria.       | 126 |
| Que tu ciudad, que del primero es planta   |     |
| que ha vuelto las espaldas a su autor      |     |
| y cuya envidia al llanto solivianta,       | 129 |
| forma y propaga la maldita flor            |     |
| que a ovejas y corderos ha engañado        |     |
| y en lobo ha convertido a su pastor.       | 132 |
| Por eso el Evangelio han olvidado          | -   |
| los doctores, y sólo Decretales            |     |
| se estudian, como muestran al costado.     | 135 |
| A esto se dan el Papa y cardenales:        |     |
| no a Nazaret su vuelo es dirigido,         |     |
| do abrió Gabriel las alas inmortales.      | 138 |
| Mas Vaticano, y cuanto de elegido          |     |
| tiene Roma, que han sido cementerio        |     |
| de la milicia que a Pedro ha seguido,      |     |
| pronto se librarán del adulterio».         | 142 |

cifer. La maldita flor es el florín, moneda de aquella ciudad, que ha pervertido al avaro papa.

135] En lugar de las Escrituras, los doctores estudian leyes, según sus muchas anotaciones en los márgenes de las Decretales.

# CANTO X

|    | Guardando nel suo Figlio con l'Amore     |
|----|------------------------------------------|
|    | che l'uno e l'altro etternamente spira,  |
| 3  | lo primo ed ineffabile Valore            |
|    | quanto per mente e per loco si gira      |
|    | con tant'ordine fe', ch'esser non puote  |
| 6  | sanza gustar di lui chi ciò rimira.      |
|    | Leva dunque, lettore, all'alte ruote     |
|    | meco la vista, dritto a quella parte     |
| 9  | dove l'un moto e l'altro si percuote;    |
|    | e li comincia a vagheggiar nell'arte     |
|    | di quel maestro che dentro a sé l'ama,   |
| 12 | tanto che mai de lei l'occhio non parte. |
|    | Vedi come da indi si dirama              |
|    | l'oblico cerchio che i pianeti porta,    |
| 15 | per sodisfare al mondo che li chiama.    |
| •  | Ché se la strada lor non fosse torta,    |
|    | molta virtú nel ciel sarebbe in vano,    |
| 18 | e quasi ogni potenza qua giú morta;      |
|    | e se dal dritto piú o men lontano        |
|    | fosse 'l partire, assai sarebbe manco    |

9] La parte donde se encuentran los dos movimientos de rotación opuestos, según el sistema astronómico medieval, es decir, el ecuatorial diario de todos los cuerpos celestes, que va de E a O, y el zodiacal anual, que va de O a E.

15] El zodíaco es inclinado (oblicuo) respecto al ecuador celeste. Se derrama, o sea, diverge, como si dijéramos «se vuelca».

# CANTO X

| Mirando a su Hijo con aquel Amor       |    |
|----------------------------------------|----|
| que uno y el otro eternamente espira,  |    |
| el inefable e inicial Valor            | 3  |
| cuanto en la mente o el espacio gira   |    |
| con tanto orden creó, que sin contento |    |
| no lo puede mirar el que lo mira.      | 6  |
| Tu vista al par que yo, lector atento, |    |
| eleva a las esferas: a la parte        |    |
| do chocan uno y otro movimiento.       | 9  |
| Y empieza a recrearte con el arte      |    |
| del maestro que dentro de sí la ama,   |    |
| tanto que su ojo de ella nunca parte.  | 12 |
| Ve cómo, oblicuo, el cerco se derrama  |    |
| que por su curso a los planetas guía,  |    |
| por complacer al mundo que los llama.  | 15 |
| Que si no se torciera así su vía,      |    |
| mucha virtud del cielo fuera en vano   |    |
| y aquí mucha potencia moriría:         | 18 |
| si del recto partiese más lejano,      |    |
| o menos, se vería perturbado           |    |

Los planetas, cuyos movimientos dependen del zodíaco, influyen en la formación de los seres y por eso los llama el mundo, para recibir sus influencias, que son particularmente eficaces cuando van unidas a las del sol, que pasa por cada uno de los signos zodiacales en el transcurso del año.

e giú e su dell'ordine mondano. 21 Or ti riman, lettor, sovra'l tuo banco, dietro pensando a ciò che si preliba, s'esser vuoi lieto assai prima che stanco. 24 Messo t'ho innanzi: ormai per te ti ciba; ché a sé torce tutta la mia cura quella materia ond'io son fatto scriba. 27 Lo ministro maggior della natura che del valor del ciel lo mondo imprenta e col suo lume il tempo ne misura, 30 con quella parte che su si rammenta congiunto, si girava per le spire in che piú tosto ognora s'appresenta; 33 e io era con lui: ma del salire non m'accors'io, se non com'uom s'accorge, 36 anzi 'l primo pensier, del suo venire. È Beatrice quella che si scorge di bene in meglio si subitamente, che l'atto suo per tempo non si sporge. 39 Quant'esser convenia da sé lucente quel ch'era dentro al sol dov'io entra'mi, non per color, ma per lume parvente! 42 Perch'io lo 'ngegno a l'arte e l'uso chiami sí nol direi, che mai s'imaginasse; ma creder puossi e di veder si brami. 45 E se le fantasie nostre son basse

21] Si el zodíaco no fuese inclinado respecto al ecuador, habría un verano perpetuo en las regiones ecuatoriales, una primavera continua en las zonas templadas, y un invierno sin variación alguna en las polares. No habría, pues, estaciones, y se alterarían las horas y la vida de la naturaleza. Para Dante, esto supondría una disminución de la vida en la tierra.

### 21-46] Cielo IV: Espíritus sabios

| de arriba abajo el buen orden mundano.         | 21         |
|------------------------------------------------|------------|
| En tu banco, lector, sigue sentado             |            |
| pensando en lo expresado más arriba,           |            |
| si quieres verte alegre y no cansado.          | 24         |
| Lo que te ofrezco por tu cuenta liba;          |            |
| que hacia sí mi atención tuerce y procura      |            |
| el asunto del que he sido hecho escriba.       | 27         |
| El ministro mayor de la natura                 |            |
| que en el mundo el valor del cielo asienta     |            |
| y con su luz el tiempo le mensura,             | 30         |
| con la parte que arriba ya se mienta,          |            |
| giraba en la espiral que su salida             |            |
| cada vez más temprano nos presenta.            | 33         |
| Y yo estaba con él, mas mi subida              | <b>U</b> U |
| no advertí, sino al modo que se advierte       |            |
| de un primer pensamiento la venida.            | 36         |
| Fue Beatriz quien llevóme de tal suerte        | ,          |
| de un bien a otro mejor, en un instante,       |            |
| pues su acción en el tiempo no se vierte.      | 39         |
| ¡Cuánto por sí debía ser radiante              | 37         |
| quien se hallaba en el sol en el que entréme,  |            |
|                                                | 47         |
| no por color, sino por luz brillante!          | 42         |
| Que aunque ingenio y costumbre y arte extreme, |            |
| no diré lo que nadie se imagina,               |            |
| mas puede creer quien desear no teme.          | 45         |
| No hay que maravillarse si mezquina            |            |

- 33] El ministro mayor de la naturaleza es el sol, que estaba en conjunción con el equinoccio de primavera (v. 8-9) y con la constelación de Aries.
- 34] y yo estaba con él: el poeta ha entrado en el Sol sin darse cuenta, tal es la rapidez y levedad de su vuelo.

a tanta altezza, non è maraviglia; ché sopra 'l sol non fu occhio ch'andasse. 48 Tal era quivi la quarta famiglia dell'alto Padre, che sempre la sazia, mostrando come spira e como figlia. 51 E Beatrice cominicò: «Ringrazia, ringrazia il sol delli angeli, ch'a questo sensibil t'ha levato per sua grazia». 54 Cor di mortal non fu mai si digesto a divozione ed a rendersi a Dio con tutto il suo gradir contanto presto, 57 come a quelle parole mi fec'io; e sí tutto 'l mio amore in lui si mise. 60 che Beatrice eclissò nell'oblio. Non le dispiacque; ma si se ne rise, che lo splendor delli occhi suoi ridenti mia mente unita in più cose divise. 63 lo vidi piú fulgor vivi e vincenti far di noi centro e di sé far corona, 66 piú dolci in voce che in vista lucenti: cosí cinger la figlia di Latona vedem tal volta, quando l'aere è pregno, 69 sí che ritenga il fil che fa la zona. Nella corte del cielo, ond'io rivegno, si trovan molte gioie care e belle tanto che non si posson trar del regno; 72 e'l canto di quei lumi era di quelle; chi non s'impenna si che là su voli, dal muto aspetti quindi le novelle. 75

51] Ahijar y espirar, en el sentido de que el Padre genera al Hijo y de éste procede el Espíritu Santo.

## 47-75] Cielo IV: Espíritus sabios

| ante esta altura muéstrase la lira,        |            |
|--------------------------------------------|------------|
| que sobre el sol ningún ojo camina.        | 48         |
| A la cuarta familia allí se mira           | •          |
| del alto Padre, que siempre la sacia,      |            |
| mostrando cómo ahija y cómo espira.        | 51         |
| Y Beatriz me amonestó: «Regracia           |            |
| al sol de los querubes, que te ha puesto   |            |
| en el sensible gracias a su gracia».       | 54         |
| Y nunca un corazón tan predispuesto        | ,          |
| a darse a Dios, devoto, se ha encontrado,  |            |
| con todos sus amores y tan presto,         | 57         |
| como yo cuando así me vi exhortado;        | ,          |
| pues un amor tan grande en él ponía        |            |
| que el amor a Beatriz quedó eclipsado.     | 60         |
| Mas no le disgustó, pues sonreía           |            |
| con ojos tan rientes y radiantes           |            |
| que a mi intelecto unido repartía.         | 63         |
| Vi mil fulgores vivos y triunfantes        |            |
| centro hacernos y hacerse una corona,      |            |
| más dulces, por sus voces, que brillantes: | 66         |
| así vemos a la hija de Latona              |            |
| ceñida a veces, cuando el aire en torno    |            |
| se adensa y guarda el hilo de la zona.     | 69         |
| En el reino del cielo, del que torno,      |            |
| muchas joyas se ven caras y bellas,        |            |
| mas nadie de allí saca tal adorno;         | 72         |
| y el canto de estas luces es de aquéllas:  |            |
| quien no vuela a esas ruedas eminentes     | <b></b>    |
| puede al mundo pedir noticias de ellas.    | <i>7</i> 5 |

69] La hija de Latona, es decir Diana o Artemisa, al absorber a la diosa Selene, es la Luna, astro que a veces forma un

Poi, si cantando, quelli ardenti soli si fuor girati intorno a noi tre volte, come stelle vicine a' fermi poli, 78 donne mi parver non da ballo sciolte, ma che s'arrestin tacite, ascoltando 81 fin che le nove note hanno ricolte; e dentro all'un senti' cominciar: «Quando lo raggio della grazia, onde s'accende verace amore e che poi cresce amando, 84 multiplicato in te tanto resplende, che ti conduce su per quella scala u' sanza risalir nessun discende; 87 qual ti negasse il vin della sua fiala per la tua sete, in libertà non fora se non com'acqua ch'al mar non si cala. 90 Tu vuo' saper di quai piante s'infiora questa ghirlanda che 'ntorno vagheggia la bella donna ch'al ciel t'avvalora. 93 Io fui delli agni della santa greggia che Domenico mena per cammino u' ben s'impingua se non si vaneggia. 96 Questi che m'è a destra piú vicino, frate e maestro fummi, ed esso Alberto è di Cologna, e io Thomàs d'Aquino. 99

halo a su alrededor, al retener los rayos luminosos (el hilo) de la zona en que se encuentra.

87] Cuando se ha subido la escala celestial hasta llegar al conocimiento y revelación de Dios, ya no se ama otra cosa y se hace necesario subirla después de la muerte, en busca, otra vez, de Dios. Es casi la expresión de la predestinación de Dante.

90] Los exegetas medievales figuraban las primeras enseñanzas religiosas por la leche (alimento suave, aunque sabroso) y las más elevadas por el vino (alimento para adultos; en este

## 76-99] Cielo IV: Espíritus sabios

| Tras cantar, esos soles relucientes,         |     |
|----------------------------------------------|-----|
| que a nuestro alrededor tres vueltas dieron  |     |
| como astros junto a polos permanentes,       | 78  |
| damas bailando aún me parecieron             | ,   |
| que, quietas y calladas, esperando           |     |
| nuevas notas, el paso detuvieron;            | 81  |
| y dentro de uno oí comenzar: «Cuando         | •-  |
| el rayo de la gracia, en que se enciende     |     |
| veraz amor que luego crece amando,           | 84  |
| en ti multiplicado tanto esplende            | -,  |
| que te enseña a escalar esta escalera        |     |
| que sin subir después nadie desciende;       | 87  |
| quien vino de su frasco no te diera          | - / |
| para tu sed, más libre no sería              |     |
| que el agua que hacia el mar no descendiera. | 90  |
| Tú quisieras saber qué planta cría           |     |
| las flores de este nimbo que hermosea        |     |
| a la bella que al cielo te alza y guía.      | 93  |
| Yo del rebaño fui que pastorea               | , , |
| Domingo de Guzmán por un camino              |     |
| que enriquece si no se devanea;              | 96  |
| éste que es a mi diestra el más vecino       |     |
| fue mi hermano y maestro, y él Alberto       |     |
| es de Colonia, y yo Tomás de Aquino.         | 99  |
|                                              |     |

caso, en la fe).

95] V. xII. 31-111 nn.

<sup>99]</sup> San Alberto Magno (1195-1280), dominico, teólogo y filósofo nacido en Lavingen, Suevia, y muerto en Colonia. Fue electo provincial de la Orden en 1254 y obispo de Regensburgo en 1260. Explicó filosofía en varias ciudades alemanas y, finalmente, en París, donde no se pudo disponer de aulas capaces para su enorme auditorio. Fue maestro de Santo Tomás de Aquino. Dante le cita en el Convivio. Santo Tomás de Aquino (1227-1274)

Se si di tutti li altri esser vuo' certo. di retro al mio parlar ten vien col viso girando su per lo beato serto. 102 Quell'altro fiammeggiare esce del riso di Grazian, che l'uno e l'altro foro aiutò sí che piace in paradiso. 105 L'altro ch'appresso adorna il nostro coro, quel Pietro fu che con la poverella offerse a Santa Chiesa suo tesoro. 108 La quinta luce, ch'è tra noi piú bella, spira di tale amor, che tutto 'l mondo là giú ne gola di saper novella: III entro v'è l'alta mente u' si profondo saver fu messo, che se'l vero è vero a veder tanto non surse il secondo. 114 Appresso vedi il lume di quel cero che giú, in carne, piú a dentro vide l'angelica natura e 'l ministero. 117 Nell'altra piccioletta luce ride auello avvocato de' tempi cristiani

era natural del reino de Nápoles y miembro de una ilustre familia. Dominico, maestro de teología y filosofía en París, fue el más influyente y genial de los filósofos escolásticos, al asimilar las enseñanzas de Aristóteles y aplicarlas a los razonamientos teológicos. Dante, en sus obras, muestra conocer muy bien su Summa theologica y otros de sus escritos.

on Chiusi, Toscana. Escribió uno de los mayores monumentos culturales de la Edad Media: el *Decretum sive Concordia discordantium canonum* (c. 1140), siendo los cánones concordados los de los apóstoles, los de los papas, los de los concilios, las decretales pontificias y los libros pontificales.

108] Pedro Lombardo (m. 1164) era de Novara. Escribió la

### 100-119] Cielo IV: Espíritus sabios

| Mira al halo beato, de concierto           |     |
|--------------------------------------------|-----|
| con mis palabras, y será entretanto        |     |
| el nombre de los otros descubierto.        | 102 |
| Esa otra llama enciende el gozo santo      |     |
| de aquel Graciano que a uno y otro foro    |     |
| ayudó, y a los cielos plugo tanto.         | 105 |
| El que a su lado adorna nuestro coro       | -   |
| fue el Pedro que, imitando a la indigente, |     |
| le dio a la Santa Iglesia su tesoro.       | 108 |
| La quinta luz, la más bella y luciente,    |     |
| derrama tanto amor que allá en el mundo    |     |
| de ella quiere saber toda la gente;        | III |
| un saber guarda dentro tan profundo        |     |
| que si lo verdadero es verdadero           |     |
| en conocer jamás surgió segundo.           | 114 |
| Ve después de ese cirio el reverbero,      |     |
| que, al ver la angelical naturaleza,       |     |
| y el oficio, fue abajo el más certero.     | 117 |
| Ríe en esa luz chica la grandeza           |     |
| del que, en tiempos cristianos abogado,    |     |

obra teológica Sententiarum libri IV, en cuyo prólogo dice que ofrece a Dios su modesto trabajo como la pobre viuda de Lucas xxI. 1-3 le ofreció lo poco que tenía.

114] El rey bíblico Salomón. El poeta alude al pasaje de 1 Reyes III. 13, en el que Dios dice a este rey: «He aquí que te concedo un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti ni después de ti surgirá igual» (trad. Bover-Cantera). V. XIII. 34-III nn.

Pablo (Hechos xvii. 34), al que se atribuyeron erróneamente varias obras, la más célebre de las cuales es el De coelesti hierarchia, sobre la naturaleza y oficio de los ángeles (v. xxviii, passim).

del cui latino Augustin si provide. 120 Or se tu l'occhio della mente trani di luce in luce dietro alle mie lode, già dell'ottava con sete rimani. 123 Per vedere ogni ben dentro vi gode l'anima santa che 'l mondo fallace fa manifesto a chi di lei ben ode: 126 lo corpo ond'ella fu cacciata giace giuso in Cieldauro; ed essa da martiro e da essilio venne a questa pace. 129 Vedi oltre fiammeggiar l'ardente spiro d'Isidoro, di Beda e di Riccardo, che a considerar fu piú che viro. 132 Questi onde a me ritorna il tuo riguardo, è 'l lume d'uno spirto che 'n pensieri gravi a morir li parve venir tardo: 135 essa è la luce etterna di Sigieri,

120] Podría tratarse de San Ambrosio (340-397), obispo de Milán, que tanto influyó en la conversión de San Agustín del maniqueísmo al cristianismo, o bien del historiador hispano Paulo Orosio, que, con su Historiarum libri VII adversus paganos, desbrozó el camino a la Civitas Dei agustiniana (Da Buti). El libro de Orosio fue, por lo demás, escrito a instancias de su maestro, el propio Agustín. También se ha pensado en Tertuliano (ss. 11-111), en Lactancio (ss. 111-1v) y en San Paulino de Nola (ss. IV-V). Sapegno piensa que la hipótesis más atendible es quizá la de Busnelli, según la cual se trataría de Mario Victorino, traductor de los diálogos de Platón, que tanto influyeron en el pensamiento de San Agustín. Efectivamente, la «luz chica» no puede convenir a ninguna de las grandes figuras antes citadas, como no fuese, pensamos nosotros, a Tertuliano, fundador de una herejía, pero que pudo, no obstante, salvarse, de lo que no faltan casos en la Comedia. Su luz sería disminuida por sus devaneos heréticos, en el caso de que se tratase realmente de Quinto Sep-

### 120-136] Cielo IV: Espíritus sabios

| con su latín brindó a Agustín certeza.     | 120 |
|--------------------------------------------|-----|
| Si el ojo de tu mente ha caminado          |     |
| de luz en luz, detrás de mi alabanza,      |     |
| de la octava con sed habrás quedado.       | 123 |
| Porque ve todo bien, su dicha alcanza      |     |
| en ella quien el mundo fementido           |     |
| manifiesta al que escucha su enseñanza:    | 126 |
| el cuerpo del que su alma expulsa ha sido  |     |
| yace en Cieldauro; y ella, del tormento    |     |
| y el exilio, a la paz de aquí ha subido.   | 129 |
| Ve flamear allá el ardiente aliento        | _   |
| de Isidoro, de Beda y de Ricardo,          |     |
| que más que de hombres fue su pensamiento. | 132 |
| Me miras tras el brillo ver gallardo       | _   |
| del que en tan graves juicios se esforzaba |     |
| que a su propio morir creía tardo:         | 135 |
| la luz eterna de Sigiero alaba,            |     |
|                                            |     |

#### timio Florente.

Boecio (c. 480-526), uno de los pensadores más influyentes durante toda la Edad Media, autor, entre otras obras, del De consolatione philosophiae, escrito en la cárcel a la que fue arrojado por Teodorico, que había sido su protector, y finalmente mandó ejecutarle por supuesta traición. Algunos estudiosos modernos relacionan la figura alegórica de la Filosofía, representada por Boecio como una hermosa y sabia mujer, con la gestación, en la mente de Dante, de la figura poética de Beatriz, hipótesis, a nuestro entender, muy atendible.

132] San Isidoro de Sevilla (c. 570-636), uno de los luminares de la alta Edad Media, autor de las *Ethymologiae* y de influyentes obras históricas. Beda el Venerable (674-735) era normando y escribió una de las obras más importantes de la Edad Media, parte de la cual es su *Historia ecclesiastica gentis Anglorum*. Ricardo de San Víctor (escocés, muerto en Francia en 1173) fue uno de los principales místicos medievales.

che, leggendo nel vico delli strami,

sillogizzò invidiosi veri».

Indi, come orologio che ne chiami
nell'ora che la sposa di Dio surge

141 a mattinar lo sposo perché l'ami,
che l'una parte e l'altra tira e urge,
tin tin sonando con si dolce nota,

144 che 'l ben disposto spirto d'amor turge;
cosi vid'io la gloriosa rota
muoversi a render voce a voce in tempra
e in dolcezza ch'esser non pò nota

148 se non colà dove gioir s'insempra.

138] Sigiero de Brabante, célebre filósofo averroísta del siglo XIII, llegó a ser rector del Estudio de París, cargo en el que cesó en 1275 a consecuencia de sus polémicas, que le llevaron a pedir opinión a la curia papal. Estando en Orvieto a disposición de la misma, murió hacia 1284, asesinado por un clérigo fanático puesto a su servicio. El descubrimiento de sus interesantísimos escritos, que nos lo muestran como uno de los mayores filósofos

### 137-148] Cielo IV: Espíritus sabios

| que en la rúa de la Paja doctrinando,      |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| verdades envidiadas razonaba».             | 138         |
| En fin, como reloj que está llamando       |             |
| a la hora en que la esposa de Dios surge,  |             |
| porque la ame, al esposo maitinando,       | 14 <b>1</b> |
| que una parte a la otra mueve y urge       |             |
| tin-tín sonando en son tan armonioso       |             |
| que al bien dispuesto espíritu amor turge; | 144         |
| así moverse vi al corro glorioso;          |             |
| moverse y, voz con voz, armonizarse        |             |
| con un temple que sólo es tan gozoso       |             |
| donde puede el gozar parasiemprarse.       | 148         |

medievales, se debe principalmente al estímulo producido modernamente por la alusión dantesca que anotamos. Su obra se revela partidaria de los métodos que han conducido a la ciencia y al pensamiento modernos.

141] La esposa de Dios es la comunidad religiosa de un convento, que se levanta a cantar maitines.

## CANTO XI

O insensata cura de' mortali. quanto son difettivi sillogismi quei che ti fanno in basso batter l'ali! 3 Chi dietro a iura, e chi ad aforismi sen giva, e chi seguendo sacerdozio, 6 e chi regnar per forza o per sofismi, e chi rubare, e chi civil negozio, chi nel diletto della carne involto s'affaticava, e chi si dava all'ozio, 9 quando, da tutte queste cose sciolto, con Beatrice m'era suso in cielo cotanto gloriosamente accolto. 12 Poi che ciascuno fu tornato ne lo punto del cerchio in che avanti s'era, fermossi, come a candellier candelo. 15 E io senti' dentro a quella lumera che pria m'avea parlato, sorridendo 18 incominciar, faccendosi piú mera: «Cosi com'io del suo raggio resplendo, sí, riguardando nella luce etterna, li tuoi pensieri onde cagioni apprendo. 21 Tu dubbi, e hai voler che si ricerna in si aperta e 'n si distesa lingua lo dicer mio, ch'al tuo sentir si sterna, 24

# CANTO XI

| ¡Oh insensato interés de los mortales,    |            |
|-------------------------------------------|------------|
| cuán defectivos son los silogismos        |            |
| que abaten a tus alas mundanales!         | 3          |
| Quién tras derechos, quién tras aforismos | ,          |
| andaba, y quién siguiendo sacerdocio;     |            |
| quién reinó con sofisma y despotismos;    | 6          |
| quién en el robo, o en civil negocio,     | Ū          |
| quién de la carne en el placer disuelto   |            |
| se fatigaba, y quién se daba al ocio,     | 0          |
| cuando de todas estas cosas suelto,       | 9          |
| con Beatriz me estaba yo encielado        |            |
|                                           | <b>r</b> a |
| y por gloriosa recepción envuelto.        | 12         |
| Luego, cada uno se quedó parado,          |            |
| tras ocupar su posición primera,          |            |
| cual cirio en candelabro colocado.        | 15         |
| Y yo dentro escuché de la lumbrera        |            |
| que antes me había hablado, sonriendo     |            |
| empezar, y volviéndose más mera:          | 18         |
| «Del mismo modo que en su rayo esplendo,  |            |
| así, mirando hacia la luz eterna,         |            |
| la razón de tus dudas yo comprendo.       | 21         |
| Tú dudas, y deseas que se cierna          |            |
| mi lengua y de manera abierta rece        |            |
| mi dicho, y que tu mente lo discierna,    | 24         |
|                                           | -          |
| Tomás de Aquino. Más mera: 'más clara'.   |            |

127

Cielo IV

ove dinanzi dissi "U' ben s'impingua", e là u' dissi "Non surse il secondo"; e qui è uopo che ben si distingua. 27 La provedenza, che governa il mondo con quel consiglio nel quale ogni aspetto creato è vinto pria che vada al fondo, 30 però che andasse ver lo suo diletto la sposa di colui ch'ad alte grida, disposò lei col sangue benedetto, 33 in sé sicura e anche a lui piú fida, due principi ordinò in suo favore, 36 che quinci e quindi le fosser per guida. L'un fu tutto serafico in ardore; l'altro per sapienza in terra fue di cherubica luce uno splendore. 39 Dell'un dirò, però che d'amendue si dice l'un pregiando, qual ch'om prende, perch'ad un fine fuor l'opere sue. 42 Intra Tupino e l'acqua che discende del colle eletto dal beato Ubaldo, fertile costa d'alto monte pende, 45 onde Perugia sente freddo e caldo da Porta Sole; e di retro le piange 48 per grave giogo Nocera con Gualdo. Di questa costa, là dov'ella frange piú sua rattezza, nacque al mondo un sole, come fa questo tal volta di Gange. 51

27] V. x. 96 y 114.

29] Aspecto, en el sentido de 'vista' o 'mirada'.

48] Designación perifrástica de la ciudad de Asís, en la que

<sup>43]</sup> Comienza aquí el panegírico de San Francisco de Asís (1182-1226).

### 25-51] Cielo IV: Espíritus sabios

| donde dije: "Un camino que enriquece"      |    |
|--------------------------------------------|----|
| y donde que "Jamás surgió segundo";        |    |
| y distinguiendo convendrá que empiece.     | 27 |
| La providencia, que gobierna al mundo      | •  |
| de modo que es vencido todo aspecto        |    |
| creado, antes que caiga en lo profundo,    | 30 |
| para que vaya a ver a su dilecto           | Ū  |
| la esposa a quien, gritando en su agonía,  |    |
| desposó con su sangre sin defecto,         | 33 |
| porque segura y más fiel la quería,        |    |
| dos príncipes dispuso en su favor          |    |
| para que aquí y allí fuesen su guía.       | 36 |
| El uno fue seráfico en su ardor;           | _  |
| y el otro, su sapiencia derramando,        |    |
| de querúbica luz un esplendor.             | 39 |
| De uno solo diré, pero, elogiando,         |    |
| lo que de uno se dice a ambos se extiende, |    |
| puesto que un mismo fin iban buscando.     | 42 |
| Entre el Tupín y el agua que desciende     |    |
| del monte que eligió el beato Ubaldo,      |    |
| fértil cuesta de la alta cumbre pende;     | 45 |
| mándale ésta a Perusa, en son de heraldo,  |    |
| frío o calor por Puerta Sol, y siente      |    |
| detrás su yugo, con Nocera, Gualdo.        | 48 |
| Allí, donde decrece la pendiente,          |    |
| un sol le nació al mundo, como nace        |    |
| a veces en el Ganges el presente.          | 51 |

nació el Santo. El río Tupín o Tupino y el Chiascio, que desciende del monte Inzino, en el que fue eremita San Ubaldo Baldassini, obispo de Gubbio de 1129 a 1160. Los peruginos, a cuyo mal gobierno se alude aquí, dominaban por entonces a las ciudades de Nocera y Gualdo.

Però chi d'esso loco fa parole, non dica Ascesi, ché direbbe corto. ma Oriente, se proprio dir vole. 54 Non era ancor molto lontan dall'orto, ch'el cominciò a far sentir la terra della sua gran virtute alcun conforto; 57 ché per tal donna, giovinetto, in guerra del padre corse, a cui, come alla morte, la porta del piacer nessun diserra; 60 e dinanzi alla sua spirital corte et coram patre le si fece unito; poscia di di in di l'amò più forte. 63 Questa, privata del primo marito, millecent'anni e piú dispetta e scura fino a costui si stette sanza invito; 66 né valse udir che la trovò sicura con Amiclate, al suon della sua voce, colui ch'a tutto 'l mondo fe' paura; 69 né valse esser costante né feroce, sí che, dove Maria rimase giuso, ella con Cristo pianse in sulla croce. 72 Ma perch'io non proceda troppo chiuso, Francesco e Povertà per questi amanti prendi oramai nel mio parlar diffuso. 75 La lor concordia e i lor lieti sembianti, amore e maraviglia e dolce sguardo facieno esser cagion di pensier santi; 78

62] et coram patre: 'y frente al padre, y en presencia del padre'.

64] El primer marido fue Cristo.

69] Amiclates fue un pescador de las cercanías de Durazo que, confiado en su pobreza, dejaba abiertas las puertas de su

### 52-78] Cielo IV: Espíritus sabios

| El que de tal lugar palabras hace          |          |
|--------------------------------------------|----------|
| no diga Asís, que se quedara corto,        |          |
| sino Oriente, si el buen decir le place.   | 54       |
| No muy lejos hallábase del orto            | <b>,</b> |
| cuando empezaba ya a sentir la tierra      |          |
| de su mucha virtud algún conforto;         | 57       |
| que por tal dama, joven, viose en guerra   | 71       |
| con su padre, que ni a ella ni a la muerte |          |
| la puerta del placer nadie descierra;      | 60       |
| y ante la corte espiritual su suerte       |          |
| et coram patre con la de ella ha unido;    |          |
| y cada día fue su amor más fuerte.         | 63       |
| Ésta, privada del primer marido            | J        |
| mil cien años y más, vejada, oscura,       |          |
| invitada antes de éste no había sido;      | 66.      |
| no valió oír que la encontró segura        |          |
| con Amiclates, cuando habló imperiosa,     |          |
| la voz que a todo el mundo dio pavura,     | 69       |
| ni mostrarse tan fuerte y animosa          |          |
| que en tanto que María quedó al lado,      |          |
| con Cristo ella a la cruz subió llorosa.   | 72       |
| Mas porque yo no siga tan velado,          | ,        |
| ve en Francisco y Pobreza a los amantes    |          |
| que nombro en mi discurso dilatado.        | 75       |
| Su concordia y letíficos semblantes,       | 1)       |
| maravilla y amor, mirar gozoso,            |          |
| eran de santo celo estimulantes;           | 78       |

cabaña mientras se desarrollaban a su alrededor las correrías e incidencias de la Guerra Civil. Cuando Julio César, que estaba esperando un navío, buscó abrigo en dicha cabaña, Amiclates no se impresionó, aún sabiendo quién era el visitante (Lucano, Farsalia v. 519-31).

tanto che 'l venerabile Bernardo si scalzò prima, e dietro a tanta pace 8т corse e, correndo, li parve esser tardo. Oh ignota ricchezza! oh ben ferace! Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro 84 dietro allo sposo, sí la sposa piace. Indi sen va quel padre e quel maestro con la sua donna e con quella famiglia 87 che già legava l'umile capestro. Né li gravò viltà di cor le ciglia per esser fi' di Pietro Bernardone. né per parer dispetto a maraviglia; 90 ma regalmente sua dura intenzione ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe primo sigillo a sua religione. 93 Poi che la gente poverella crebbe dietro a costui, la cui mirabil vita meglio in gloria del ciel si canterebbe, 96 di seconda corona redimita fu per Onorio dall'Etterno Spiro la santa voglia d'esto archimandrita. 99 E poi che, per la sete del martiro, nella presenza del Soldan superba predicò Cristo e li altri che 'l seguiro, 102 e per trovare a conversione acerba troppo la gente, per non stare indarno,

- 81] Bernardo de Quintavalle, el primero de los seguidores de San Francisco.
- 84] Egidio de Asís, muerto en 1252, y el cura Silvestre, también de Asís, que se convirtió a la vida evangélica tras un sueño maravilloso. Murió en 1240.
  - 87] Cabestro: cordón con que los franciscanos se ciñen el

## 79-104 | Cielo IV: Espíritus sabios

| y tanto, que Bernardo virtuoso           |     |
|------------------------------------------|-----|
| se descalzó el primero, y tras paz tanta |     |
| corrió, y corriendo, hallóse perezoso.   | 81  |
| ¡Oh ignorada riqueza, ubertad santa!     |     |
| Descalzo, Egidio al esposo seguía,       |     |
| y Silvestre; que así la esposa encanta.  | 84  |
| Y allí el padre y maestro ya se unía     |     |
| con su familia, y la mujer sencilla,     |     |
| que el humilde cabestro ya ceñía.        | 87  |
| Vil no se siente ni la vista humilla     |     |
| por ser hijo de Pedro Bernardón,         |     |
| ni parecer indigno a maravilla;          | 90  |
| mas regiamente expone su intención       |     |
| dura a Inocencio, y la papal tutela      |     |
| pone el sello a la nueva religión.       | 93  |
| Cuando creció la gente pobrezuela        |     |
| tras su vida admirable, que amerita      |     |
| verse cantada en la celeste escuela,     | 96  |
| con segunda corona fue suscrita          |     |
| por Honorio —el Espíritu inspirando—     |     |
| la santa sed de aquel archimandrita.     | 99  |
| Luego hallóse, el martirio procurando,   |     |
| ante la corte del Sultán superba         |     |
| a Cristo y a los suyos predicando;       | 102 |
| y porque halló la conversión acerba,     |     |
| no queriendo allí estarse sin provecho,  |     |

### hábito.

93] El papa Inocencio III (1198-1216) dio en esta ocasión una simple aprobación verbal a la orden franciscana.

99] El papa Honorio III (1216-1227) aprobó la Orden defini-

tivamente (1223).

reddissi al frutto dell'italica erba, 105 nel crudo sasso intro Tevero e Arno da Cristo prese l'ultimo sigillo, 108 che le sue membra due anni portarno. Quando a colui ch'a tanto ben sortillo piacque di trarlo suso alla mercede ch'el meritò nel suo farsi pusillo, III a' frati suoi, sí com'a giuste rede, raccomandò la donna sua piú cara, e comandò che l'amassero a fede; 114 e del suo grembo l'anima preclara mover si volse, tornando al suo regno, e al suo corpo non volse altra bara. 117 Pensa oramai qual fu colui che degno collega fu a mantener la barca di Pietro in alto mar per dritto segno; 120 e questo fu il nostro patriarca; per che, qual segue lui com'el comanda, discerner puoi che buone merce carca. 123 Ma'l suo peculio di nova vivanda è fatto ghiotto, si ch'esser non puote 126 che per diversi salti non si spanda; e quanto le sue pecore remote e vagabunde piú da esso vanno, piú tornano all'ovil di latte vote. 129 Ben son di quelle che temono 'l danno e stringonsi al pastor; ma son sí poche, che le cappe fornisce poco panno. 132 Or se le mie parole non son fioche,

108] En el roquedal de Verna, cerca de Bibbiena, donde recibió los estigmas de la pasión.

se la tua audienza è stata attenta,

### Cielo IV: Espíritus sabios 105-134 tornó a los frutos de italiana hierba. 105 Entre Arno y Tíber, en rocoso trecho, de Cristo recibió el último signo que dos años llevó en miembros y pecho. 108 Cuando el que lo eligió vio que era digno de elevarle a los premios duraderos que mereció creyendo que era indigno, III a sus hermanos, justos herederos, a aquella dama que le fue tan cara mandó que amasen fieles y sinceros; 114 de su regazo, el ánima preclara quiso volver a su patria primera sin que al cuerpo otra tumba le buscara. 117 Piensa quién su colega digno era para de Pedro mantener la barca en la mar sin que el rumbo se torciera; 120 el que te digo fue nuestro patriarca, por lo que quien le sigue como él manda géneros buenos puede ver que embarca. 123 Tras nuevos pastos su rebaño anda lleno de gula, y ser ya no podría

torna al redil y está su ubre vacía.

Algunas de ellas, con temor del daño, se abrazan al pastor, mas son tan pocas que en capas se consume escaso paño.

Y así, si mis palabras no son locas y tu mente al discurso ha estado atenta,

126

que por diversos prados no se expanda;

mas siempre que una oveja se extravía y anda vagando en semejante engaño,

121] Es decir, Santo Domingo de Guzmán (v. xII. 31-111 nn).

se ciò ch'è detto alla mente revoche, in parte fia la tua voglia contenta, perché vedrai la pianta onde si scheggia, e vedra' il corregger che argomenta "U' ben s'impingua, se non si vaneggia"».

139] V. x. 96.

| 135-139] Cielo IV: Espíritus sabios   |     |
|---------------------------------------|-----|
| si lo que dije en tu interior evocas, | 135 |
| en parte quedará tu sed contenta      |     |
| al ver por qué la planta se trocea,   |     |
| y entender el distingo que argumenta: |     |
| "Que enriquece si no se devanea"».    | 139 |

## CANTO XII

Si tosto come l'ultima parola la benedetta fiamma per dir tolse, a rotar cominciò la santa mola: 3 e nel suo giro tutta non si volse prima ch'un'altra di cerchio la chiuse, 6 e moto a moto e canto a canto colse; canto che tanto vince nostre muse. nostre serene in quelle dolci tube, quanto primo splendor quel ch'e' refuse. 9 Come si volgon per tenera nube due archi paralleli e concolori, quando Iunone a sua ancella iube, 12 nascendo di quel d'entro quel di sori, a guisa del parlar di quella vaga ch'amor consunse come sol vapori; 15 e fanno qui la gente esser presaga, per lo patto che Dio con Noè pose, del mondo che già mai piú non s'allaga; 18 cosí di quelle sempiterne rose

3] Muela: rueda que gira como una muela de molino. Obsérvese aquí y passim el uso especial de las palabras por parte de Dante, que conservamos, siempre que es posible, en nuestra traducción (v. Inf. xxxiv. 128 n).

12] El arco iris, cuando es doble. Iris, esclava o mensajera de Juno, señora del Olimpo.

15] La errante es la ninfa Eco, que, desesperada de ser amada

# CANTO XII

| Apenas hubo la feliz candela                |    |
|---------------------------------------------|----|
| a su postrer palabra dado suelta,           |    |
| a rodar comenzó la santa muela;             | 3  |
| y ésta por otro corro viose envuelta,       |    |
| antes de por completo haber girado,         |    |
| que unió canto con canto y vuelta a vuelta; | 6  |
| canto por dulces tubas entonado             |    |
| que excede al de la musa o la sirena        |    |
| cuanto el rayo inicial al reflejado.        | 9  |
| Como se curvan en la nube amena             |    |
| dos arcos paralelos concolores              |    |
| si un servicio a su esclava Juno ordena,    | 12 |
| dando el de dentro al otro sus colores,     |    |
| a guisa del hablar de aquella errante       |    |
| que amor borró cual borra el sol vapores,   | 15 |
| y logran que la gente no se espante         |    |
| —pues ya con Dios Noé lo pactó un día—      |    |
| de que el mundo se inunde en adelante;      | 18 |
| así moverse en torno se veía                |    |

por Narciso, vagó hasta quedar reducida a los huesos, que se convirtieron en piedras, y a la voz, que permaneció errante para siempre (Ovidio, *Metamorfosis* 1. 270-1).

18] Según Génesis IX. 9-15, Noé pactó con Yavé que no habría un nuevo diluvio, y el Señor hizo aparecer el arco iris como «signum foederis inter me et terram».

volgiensi circa noi le due ghirlande, e si l'estrema all'intima rispose. 21 Poi che 'l tripudio e l'altra festa grande sí del cantare e sí del fiammeggiarsi luce con luce gaudiose e blande 24 insieme a punto e a voler quetarsi, pur come li occhi ch'al piacer che i move conviene insieme chiudere e levarsi; 27 del cor dell'una delle luci nove si mosse voce, che l'ago alla stella parer mi fece in volgermi al suo dove; 30 e cominciò: «L'amor che mi fa bella mi tragge a ragionar dell'altro duca per cui del mio si ben ci si favella. 33 Degno è che, dov'è l'un, l'altro s'induca; sí che, com'elli ad una militaro, cosí la gloria loro insieme luca. 36 L'essercito di Cristo, che si caro costò a riarmar, dietro alla 'nsegna si movea tardo, sospeccioso e raro, 39 quando lo 'mperador che sempre regna provide alla milizia, ch'era in forse, per sola grazia, non per esser degna; 42 e come è detto, a sua sposa soccorse con due campioni, al cui fare, al cui dire lo popol disviato si raccorse. 45 In quella parte ove surge ad aprire zefiro dolce le novelle fronde di che si vede Europa rivestire, 48 non molto lungi al percuoter dell'onde

29] 'Me hizo volverme a ella como la aguja imantada se vuelve hacia la Estrella Polar'.

## 20-49] Cielo IV: Espíritus sabios

| de sempiternas rosas dos guirlandas,        |            |
|---------------------------------------------|------------|
| y a la íntima la extrema respondía.         | 21         |
| Cuando en su tripudiar las santas bandas,   |            |
| y en su cantar y al tiempo flamearse        |            |
| de una luz a otra luz ledas y blandas,      | 24         |
| a la vez decidieron aquietarse,             |            |
| cual ojos que a un deseo obedeciendo        |            |
| a un tiempo han de cerrarse y levantarse;   | 27         |
| una luz nueva, nueva voz moviendo,          |            |
| me hizo aguja que apunta hacia la estrella, |            |
| mi atención a su donde convirtiendo,        | 30         |
| y comenzó: «El amor que me hace bella       |            |
| quiere que mi palabra al duque aduzca       |            |
| por quien el mío aquí tanto destella.       | 33         |
| Donde uno se halle, al otro se introduzca;  |            |
| y si la misma fue su lucha honrosa,         |            |
| así a la vez la gloria de ambos luzca.      | 36         |
| La mesnada de Cristo, que costosa           |            |
| fue de rearmar, detrás de su bandera        |            |
| marchaba tarda, poca y sospechosa,          | 39         |
| cuando el emperador que siempre impera      |            |
| proveyó a la milicia, ya apurada,           |            |
| sólo por gracia, no que digna fuera;        | 42         |
| digo que socorrió a su esposa amada         | •          |
| con dos campeones, cuyo ejemplo y mando     | )          |
| reagrupó a la gente desviada.               | 45         |
| Y donde se alza el céfiro que, blando,      | 17         |
| hace abrirse y crecer las nuevas frondas    |            |
| con las que Europa vase engalanando,        | 48         |
| no muy lejos del golpe de las ondas         | 40         |
|                                             |            |
| 27] Comienza el panegírico de Santo Domingo | de (Juamán |

31] Comienza el panegírico de Santo Domingo de Guzmán (1170-1221), hecho por San Buenaventura.

### PARAÍSO

dietro alle quali, per la lunga foga, lo sol tal volta ad ogni uom si nasconde, 51 siede la fortunata Calaroga sotto la protezion del grande scudo in che soggiace il leone e soggioga. 54 Dentro vi nacque l'amoroso drudo della fede cristiana, il santo atleta benigno a' suoi ed a' nemici crudo. 57 E come fu creata, fu repleta si la sua mente di viva virtute, che, nella madre, lei fece profeta. 60 Poi che le sponsalizie fuor compiute al sacro fonte intra lui e la fede, u' si dotar di mutua salute, 63 la donna che per lui l'assenso diede, vide nel sonno il mirabile frutto ch'uscir dovea di lui e delle rede. 66 E perché fosse qual era in costrutto, quinci si mosse spirito a nomarlo del possessivo di cui era tutto. 69 Domenico fu detto; e io ne parlo sí come dell'agricola che Cristo elesse all'orto suo per aiutarlo. 72 Ben parve messo e famigliar di Cristo; che 'l primo amor che 'n lui fu manifesto, fu al primo consiglio che diè Cristo. 75 Spesse fiate fu tacito e desto trovato in terra dalla sua nutrice.

54] En España, donde el céfiro primaveral hace crecer las primeras flores, no muy lejos del entonces considerado extremo occidental del mundo, se encuentra Caleruega (Calahorra), bajo la protección del blasón de Castilla, en el que un mismo león

## 50-77] Cielo IV: Espíritus sabios

| a las que el sol, tras larga tuga, llega   |            |
|--------------------------------------------|------------|
| y esconde en ellas sus guedejas blondas,   | 51         |
| se encuentra la dichosa Caleruega          |            |
| bajo la protección del gran escudo         |            |
| en que el mismo león manda y se pliega.    | 54         |
| Nació allí el que se ató con fuerte nudo   | ,          |
| de amor al cristianismo, el santo atleta   |            |
| dulce a los suyos y al contrario crudo.    | 57         |
| Y, a la vez que creada, fue repleta        | <i>)</i> / |
| de tan viva virtud su santa mente          |            |
| que dentro de la madre fue profeta.        | 60         |
| Cuando entre él y la fe, junto a la fuente |            |
| sacra, los esponsales se cumplieron,       |            |
| de salud se dotaron mutuamente,            | 63         |
| y aquella cuyos labios asintieron          | ,          |
| por él, el bello fruto vio en un sueño     |            |
| que él y sus herederos después dieron.     | 66         |
| Y, por compaginar nombre y diseño,         |            |
| un espíritu allí movió a nombrarle         |            |
| con el modo del que era ya su dueño.       | 69         |
| Le llamaron Domingo; y alabarle            |            |
| quiero como al agrícola que Cristo         |            |
| en su huerto eligió para ayudarle.         | 72         |
| Mostróse nuncio y familiar de Cristo;      |            |
| que el primo amor que en él fue manifiesto |            |
| fue al consejo primero que dio Cristo.     | <i>7</i> 5 |
| Callado, en tierra de rodillas puesto,     |            |
| cien veces por el aya fue encontrado       |            |

aparece sobre la torre (manda) y bajo ella (se pliega).

66] Sus herederos son, naturalmente, los dominicos. Se dice que su madrina soñó que el futuro santo llevaba en la frente una estrella que iluminaba al mundo.

78 como dicesse: "Io son venuto a questo". Oh padre suo veramente Felice! oh madre sua veramente Giovanna, se, interpretata, val come si dice! 81 Non per lo mondo, per cui mo s'affanna di retro ad Ostiense e a Taddeo, 84 ma per amor della verace manna in picciol tempo gran dottor si feo; tal che si mise a circuir la vigna che tosto imbianca, se'l vignaio è reo. 87 E alla sedia che fu già benigna piú a' poveri giusti, non per lei, ma per colui che siede, che traligna, 90 non dispensare o due o tre per sei, non la fortuna di prima vacante, non decimas, quae sunt pauperum Dei, 93 addimandò, ma contro al mondo errante licenza di combatter per lo seme del qual ti fascian ventiquattro piante. 96 Poi, con dottrina e con volere inseme, con l'officio apostolico si mosse quasi torrente ch'alta vena preme; 99 e nelli sterpi eretici percosse

81] Lat. felix: 'feliz'. Juan, en hebreo, significa 'aquél con quien Dios ha sido benévolo'.

85] Domingo no se afanó en sus estudios por consideraciones mundanas, sino por amor de Dios; por eso no se dedicó a los cánones ni a la medicina, dos profesiones muy lucrativas en la época. El Ostiense es Enrique de Susa, célebre decretalista, creado cardenal y obispo de Ostia en 1261 y muerto en 1271 Tadeo es probablemente el célebre médico florentino de apellido Alderotto, muerto en 1295. Dante recuerda en *Convivio* I. x. 10,

### Cielo IV: Espíritus sabios

78-100]

| 70 100                                                                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| como diciendo: "¡Yo he venido a esto!" ¡Oh padre con verdad Félix llamado! | 78         |
| ¡Oh madre suya, verdadera Juana,                                           |            |
| si es que su nombre vale interpretado!                                     | 81         |
| Como otros, por el mundo no se afana                                       |            |
| yendo en pos del Ostiense y de Tadeo,                                      |            |
| mas pronto de doctor la fama gana,                                         | 84         |
| siendo el maná de amor su gran deseo;                                      | -          |
| y en seguida a cercar la viña empieza,                                     |            |
| la que blanquea si el viñero es reo.                                       | 87         |
| Y a la silla que ya mostró largueza                                        | ,          |
| con los pobres —que al yerro no es propensa,                               |            |
| mas por el que la ocupa sí tropieza—,                                      | 90         |
| no, al dos o al tres por seis, una dispensa,                               |            |
| no los diezmos, ni renta de vacantes,                                      |            |
| quae sunt pauperum Dei, pedirle piensa,                                    | 93         |
| sino a las gentes combatir errantes                                        | )5         |
| por la simiente que ahora te ha ceñido                                     |            |
| con veinticuatro plantas rutilantes.                                       | 96         |
| Y, con querer a la doctrina unido,                                         | <i>)</i> • |
| cayó, con apostólica licencia,                                             |            |
| como torrente desde lo alto urgido;                                        | 99         |
| como contente desde lo alto digido,                                        | <b>7</b> 9 |

que tradujo la Ética de Aristóteles.

los heréticos brotes su vehemencia

96] A la Santa Sede (silla) no le pidió beneficios eclesiásticos, dispensas, diezmos ni rentas, «que son de los pobres de Dios» (quae sunt pauperum Dei), sino permiso para combatir a los albigenses (gentes ... errantes, que yerran en materia de fe), en defensa de la doctrina ortodoxa, que es la simiente de la que han germinado los veinticuatro bienaventurados (plantas rutilantes) que rodean al poeta.

l'impeto suo, più vivamente quivi dove le resistenze eran piú grosse. 102 Di lui si fecer poi diversi rivi onde l'orto cattolico si riga, sí che i suoi arbuscelli stan piú vivi. 105 Se tal fu l'una rota della biga in che la Santa Chiesa si difese 108 e vinse in campo la sua civil briga, ben ti dovrebbe assai esser palese l'eccellenza dell'altra, di cui Tomma dinanzi al mio venir fu sí cortese. III Ma l'orbita che fe' la parte somma di sua circunferenza, è derelitta, sí ch'è la muffa dov'era la gromma. 114 La sua famiglia, che si mosse dritta coi piedi alle sue orme, è tanto volta, che quel dinanzi a quel di retro gitta. 117 E tosto si vedrà dalla ricolta della mala coltura, quando il loglio si lagnerà che l'arca li sia tolta. **I20** Ben dico, chi cercasse a foglio a foglio nostro volume, ancor trovería carta u' leggerebbe "I' mi son quel ch'i' soglio"; 123 ma non fia de Casal né d'Acquasparta,

río grande, asimila a sus hermanos [los frailes] con arroyos» (Da Buti).

là onde vegnon tali alla scrittura,

111] V. XI. 28-123.

114] La órbita es la huella de la rueda que, metafóricamente, es Santo Domingo (v. 106-11), siendo la otra San Francisco. Quiere decir, como se comprende, que los dominicanos no siguen

#### 101-125] Cielo IV: Espíritus sabios

| golpeó, con ataques más ardientes           |     |
|---------------------------------------------|-----|
| en donde era mayor la resistencia.          | 102 |
| De él nacieron después otras corrientes     |     |
| con que el huerto católico se riega         |     |
| y tiene a sus arbustos verdecientes.        | 105 |
| Si una rueda tan alto papel juega           |     |
| del carro en que luchó la Iglesia Santa     |     |
| y en el campo venció su civil brega,        | 108 |
| bien verás hasta donde se levanta           |     |
| el que antes de que yo compareciera         |     |
| trató Tomás con cortesía tanta.             | III |
| Pero la órbita que hizo su cimera           |     |
| circunferencia ha sido abandonada           |     |
| y hay heces donde ayer hubo solera.         | 114 |
| Su familia, que andaba bien guiada          |     |
| con los pies tras sus huellas, cambió tanto |     |
| que el primero al de atrás da una pedrada.  | 117 |
| Y muy pronto ha de verse el adelanto        |     |
| del mal cultivo: la cizaña impía            |     |
| prorrumpirá, fuera del arca, en llanto.     | 120 |
| Si hoja a hoja mirase alguien un día        |     |
| nuestro libro, podría en una carta          |     |
| leer claro: "Yo soy el que solía".          | 123 |
| No será de Casal ni de Acquasparta          |     |
| de donde han de venir a la escritura,       |     |

el buen camino trazado por su fundador.

Terceto muy discutido, pero cuyo sentido más verosímil creemos que es el que se refleja en nuestra traducción. Se dice que el de delante arroja (gitta) algo al que va detrás, y ¿qué más natural que sea una piedra, metafóricamente hablando, con objeto de detenerle y que no se le adelante? Pero, naturalmente, el terceto queda abierto a «mejor bando».

120 ch'uno la fugge, e altro la coarta.

Io son la vita di Bonaventura
da Bagnoregio, che ne' grandi offici
sempre pospuosi la sinistra cura.
Illuminato ed Augustin son quici,
che fuor de' primi scalzi poverelli
che nel capestro a Dio si fero amici

132 che nel capestro a Dio si fero amici. Ugo da San Vittore è qui con elli, e Pietro Mangiadore e Pietro Ispano,

lo qual giú luce in dodici libelli;
Natàn profeta e 'l metropolitano
Crisostomo e Anselmo e quel Donato
ch'alla prim'arte degnò porre mano.

Rabano è qui, e lucemi da lato il calavrese abate Giovacchino,

- 126] 'No serán los secuaces del franciscano disidente Matteo d'Acquasparta (llamados conventuales) ni los capitaneados por Ubertino da Casale (los espirituales) quienes vendrán a leer e interpretar rectamente la Regla de nuestra Orden (la escritura), pues unos la interpretan con manga ancha y los otros de manera demasiado estricta'.
- 129] Buenaventura de Bañorregio (1221-1274), toscano y perteneciente a la orden franciscana, llamado el Doctor Seráfico, partidario de la comunidad de bienes y enemigo de la propiedad privada, se distinguió por sus interpretaciones alegóricas de la Biblia.
- 130] Agustín de Asís, uno de los primeros seguidores de San Francisco. Murió al mismo tiempo que éste. Iluminado de Rieti, predicó en Oriente y falleció muy viejo en 1280.
- 133] Hugo de San Víctor (c. 1097-1141), filósofo y teólogo flamenco, fue canónigo regular de la abadía de San Víctor de París. Se le llamó «el otro Agustín». Influyó mucho en el pensamiento místico.
  - 134] Pedro Coméstor ('Comedor'), murió, de avanzada

#### 126-140 | Cielo IV: Espíritus sabios

| que uno huye de ella y otro la coharta.  | 126 |
|------------------------------------------|-----|
| Yo soy la vida de Buenaventura           |     |
| de Bañorregio; y, siendo purpurado,      |     |
| siempre pospuse la intención impura.     | 129 |
| Aquí están Agustín e Iluminado,          | ·   |
| los primeros descalzos pobrezuelos       |     |
| que a Dios con el cabestro han agradado. | 132 |
| Aquí Hugo de San Víctor colma anhelos,   |     |
| y Petrus Comestor y Pedro Hispano,       |     |
| que luce abajo en sus doce libelos;      | 135 |
| Natán profeta, el metropolitano          |     |
| Crisóstomo y Anselmo; el que pusiera,    |     |
| Donato, en el primer arte la mano.       | 138 |
| Rabano se halla aquí; luce a mi vera     | J   |
| el abad calabrés que fue Joaquín,        |     |

edad, en 1179. Era francés, de Troyes, y decano de su catedral. Fue también canciller del Estudio de París y terminó su vida en el convento de San Víctor. Pedro Hispano (1226-1277), era lisboeta, fue célebre médico y teólogo y ocupó la silla pontificia con el nombre de Juan XXI (1276-1277). Los libros del único papa portugués fueron muy consultados, especialmente los doce de las Summulae logicales; de ahí el diminutivo (libelos, por Summulae) usado por Dante.

136] El profeta hebreo Natán, que reprochó a David su

amor por la mujer de Urías (2 Reyes xx. 1 y ss.).

137] San Juan Crisóstomo (m. 407), metropolitano de Constantinopla y uno de los más importantes padres de la Iglesia griega. Anselmo de Aosta (m. 1109), arzobispo de Cantórbery, fue célebre teólogo.

138] Donato (s. 1v) fue el gramático por excelencia (la gra-

mática era el primer arte) y maestro de San Jerónimo.

139] Rabano Mauro (776-856), arzobispo de Maguncia, uno de los escritores de teología y filosofía más prolíficos y enciclopédicos de la alta Edad Media.

141 di spirito profetico dotato.

Ad inveggiar cotanto paladino
mi mosse l'infiammata cortesia
di fra Tommaso e'l discreto latino;

145 e mosse meco questa compagnia».

141] Joaquín de Fiore (m. 1202), monje calabrés célebre por su nuevo y complicado método de exégesis bíblica y por sus profecías. Sus tesis fueron en gran parte condenadas por la Iglesia, lo que no impidió su gran difusión, que llegó hasta Dante, en quien se nota su influencia, tanto formal como ideo-

#### 141-145 | Cielo IV: Espíritus sabios

que don de profecía poseyera.

A envidiar a tan alto paladín
me movió la inflamada cortesía
de fray Tomás y su cortés latín;
y conmigo movió a esta compañía».

lógica.

142] Envidiar, en el sentido de emular (a Santo Tomás, que había hecho el panegírico de San Francisco, haciendo el de Santo Domingo).

## CANTO XIII

Imagini chi bene intender cupe quel ch'i' vidi or -e ritegna l'image, mentre ch'io dico, como ferma rupe-, 3 quindici stelle che 'n diverse plage lo cielo avvivan di tanto sereno. che soperchia dell'aere ogne compage; 6 imagini quel carro a cu' il seno basta del nostro cielo e notte e giorno, si ch'al volger del temo non vien meno; 9 imagini la bocca di quel corno che si comincia in punta dello stelo a cui la prima rota va dintorno, 12 aver fatto di sé due segni in cielo, qual fece la figliuola di Minoi allora che sentí di morte il gelo; 15 e l'un nell'altro aver li raggi suoi, e amendue girarsi per maniera, 18 che l'uno andasse al prima e l'altro al poi; e avrà quasi l'ombra della vera costellazione e della doppia danza che circulava il punto dov'io era; 21 poi ch'è tanto di là da nostra usanza,

9] Ya se entiende que este carro es la Osa Mayor.

12] La constelación de la Osa Menor tiene forma de cuerno, cuya boca está formada por dos estrellas y a cuyo extremo se halla la polar, próxima al punto alrededor del cual gira el cielo.

# CANTO XIII

| dos signos ser del cielo, de igual suerte que aquel en que cambiada al cielo fuese la hija de Minos al sentir la muerte; y que uno al otro rayos le tendiese, y tal fuera su giro acompasado que uno al antes y al luego otro anduviese; y así casi una sombra habrá formado de la constelación y doble danza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| quince estrellas dispersas que la esfera del cielo avivan con su luz, tan clara que en toda condición del aire impera; imagine aquel carro al que acapara nuestro cielo, que en él siempre se queda y no se oculta al dar vuelta su vara; imagine la boca, aquel que pueda, del cuerno cuya punta está en el fuerte eje que hace girar la primer rueda, dos signos ser del cielo, de igual suerte que aquel en que cambiada al cielo fuese la hija de Minos al sentir la muerte; y que uno al otro rayos le tendiese, y tal fuera su giro acompasado que uno al antes y al luego otro anduviese; y así casi una sombra habrá formado de la constelación y doble danza |    |
| del cielo avivan con su luz, tan clara que en toda condición del aire impera; imagine aquel carro al que acapara nuestro cielo, que en él siempre se queda y no se oculta al dar vuelta su vara; imagine la boca, aquel que pueda, del cuerno cuya punta está en el fuerte eje que hace girar la primer rueda, dos signos ser del cielo, de igual suerte que aquel en que cambiada al cielo fuese la hija de Minos al sentir la muerte; y que uno al otro rayos le tendiese, y tal fuera su giro acompasado que uno al antes y al luego otro anduviese; y así casi una sombra habrá formado de la constelación y doble danza                                          | 3  |
| del cielo avivan con su luz, tan clara que en toda condición del aire impera; imagine aquel carro al que acapara nuestro cielo, que en él siempre se queda y no se oculta al dar vuelta su vara; imagine la boca, aquel que pueda, del cuerno cuya punta está en el fuerte eje que hace girar la primer rueda, dos signos ser del cielo, de igual suerte que aquel en que cambiada al cielo fuese la hija de Minos al sentir la muerte; y que uno al otro rayos le tendiese, y tal fuera su giro acompasado que uno al antes y al luego otro anduviese; y así casi una sombra habrá formado de la constelación y doble danza                                          |    |
| imagine aquel carro al que acapara nuestro cielo, que en él siempre se queda y no se oculta al dar vuelta su vara; imagine la boca, aquel que pueda, del cuerno cuya punta está en el fuerte eje que hace girar la primer rueda, dos signos ser del cielo, de igual suerte que aquel en que cambiada al cielo fuese la hija de Minos al sentir la muerte; y que uno al otro rayos le tendiese, y tal fuera su giro acompasado que uno al antes y al luego otro anduviese; y así casi una sombra habrá formado de la constelación y doble danza                                                                                                                        |    |
| nuestro cielo, que en él siempre se queda<br>y no se oculta al dar vuelta su vara;<br>imagine la boca, aquel que pueda,<br>del cuerno cuya punta está en el fuerte<br>eje que hace girar la primer rueda,<br>dos signos ser del cielo, de igual suerte<br>que aquel en que cambiada al cielo fuese<br>la hija de Minos al sentir la muerte;<br>y que uno al otro rayos le tendiese,<br>y tal fuera su giro acompasado<br>que uno al antes y al luego otro anduviese;<br>y así casi una sombra habrá formado<br>de la constelación y doble danza                                                                                                                       | 6  |
| y no se oculta al dar vuelta su vara; imagine la boca, aquel que pueda, del cuerno cuya punta está en el fuerte eje que hace girar la primer rueda, dos signos ser del cielo, de igual suerte que aquel en que cambiada al cielo fuese la hija de Minos al sentir la muerte; y que uno al otro rayos le tendiese, y tal fuera su giro acompasado que uno al antes y al luego otro anduviese; y así casi una sombra habrá formado de la constelación y doble danza                                                                                                                                                                                                     |    |
| imagine la boca, aquel que pueda, del cuerno cuya punta está en el fuerte eje que hace girar la primer rueda, dos signos ser del cielo, de igual suerte que aquel en que cambiada al cielo fuese la hija de Minos al sentir la muerte; y que uno al otro rayos le tendiese, y tal fuera su giro acompasado que uno al antes y al luego otro anduviese; y así casi una sombra habrá formado de la constelación y doble danza                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| del cuerno cuya punta está en el fuerte eje que hace girar la primer rueda, dos signos ser del cielo, de igual suerte que aquel en que cambiada al cielo fuese la hija de Minos al sentir la muerte; y que uno al otro rayos le tendiese, y tal fuera su giro acompasado que uno al antes y al luego otro anduviese; y así casi una sombra habrá formado de la constelación y doble danza                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9  |
| eje que hace girar la primer rueda, dos signos ser del cielo, de igual suerte que aquel en que cambiada al cielo fuese la hija de Minos al sentir la muerte; y que uno al otro rayos le tendiese, y tal fuera su giro acompasado que uno al antes y al luego otro anduviese; y así casi una sombra habrá formado de la constelación y doble danza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| dos signos ser del cielo, de igual suerte que aquel en que cambiada al cielo fuese la hija de Minos al sentir la muerte; y que uno al otro rayos le tendiese, y tal fuera su giro acompasado que uno al antes y al luego otro anduviese; y así casi una sombra habrá formado de la constelación y doble danza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| que aquel en que cambiada al cielo fuese<br>la hija de Minos al sentir la muerte;<br>y que uno al otro rayos le tendiese,<br>y tal fuera su giro acompasado<br>que uno al antes y al luego otro anduviese;<br>y así casi una sombra habrá formado<br>de la constelación y doble danza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 |
| la hija de Minos al sentir la muerte; y que uno al otro rayos le tendiese, y tal fuera su giro acompasado que uno al antes y al luego otro anduviese; y así casi una sombra habrá formado de la constelación y doble danza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| y que uno al otro rayos le tendiese,<br>y tal fuera su giro acompasado<br>que uno al antes y al luego otro anduviese;<br>y así casi una sombra habrá formado<br>de la constelación y doble danza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| y tal fuera su giro acompasado<br>que uno al antes y al luego otro anduviese;<br>y así casi una sombra habrá formado<br>de la constelación y doble danza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 |
| que uno al antes y al luego otro anduviese;<br>y así casi una sombra habrá formado<br>de la constelación y doble danza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| y así casi una sombra habrá formado<br>de la constelación y doble danza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| de la constelación y doble danza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| de que entonces me hallaba rodeado;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 |
| pues está tan allá de nuestra usanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |

15] Para Minos, v. Inf. v. 4 n; para su hija (Ariadna), v. xII. 17 n. Esta última fue convertida en la constelación llamada Corona de Ariadna (Metamorfosis VIII. 177-81).

quanto di là dal mover della Chiana si move il ciel che tutti li altri avanza. 24 Li si cantò non Bacco, non Peana, ma tre persone in divina natura, ed in una persona essa e l'umana. .17 Compié il cantare e'l volger sua misura; e attesersi a noi quei santi lumi, felicitando sé di cura in cura. 30 Ruppe il silenzio ne' concordi numi poscia la luce in che mirabil vita del poverel di Dio narrata fumi, 33 e disse: «Quando l'una paglia è trita, quando la sua semenza è già riposta, 36 a batter l'altra dolce amor m'invita, Tu credi che nel petto onde la costa si trasse per formar la bella guancia il cui palato a tutto 'l mondo còsta, 39 ed in quel che, forato dalla lancia, e prima e poscia tanto sodisfece, che d'ogni colpa vince la bilancia, 42 quantunque alla natura umana lece aver di lume, tutto fosse infuso da quel valor che l'uno e l'altro fece; 45 e però miri a ciò ch'io dissi suso, quando narrai che non ebbe 'l secondo lo ben che nella quinta luce è chiuso. 48 Or apri li occhi a quel ch'io ti rispondo,

23] El río Chiana, en la región toscana, tiene un curso muy lento.

39] El pecho es el de Adán; la más bella mejilla es la de

<sup>25]</sup> Peana, sinónimo latino del dios griego Dionisos. En honor de él se cantaba el peán.

| y te admira lo que antes te dijera cuando negué segundo al saber hondo del bien que en la luz quinta reverbera.  Los ojos abre a lo que te respondo  Eva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23-49]                        | Cielo IV: Espíritus sabios                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| sí a tres personas de eternal natura y en una de ellas a ella y a la humana.  Cumplieron canto y giro su mensura; y a nosotros las luces se volvieron, felices de pasar a nueva cura.  De los concordes números rompieron el silencio los sones que la vida del pobre del Señor ya enaltecieron, diciendo: «Si una parva está molida y a salvo su simiente, a la otra trilla el dulce amor ahora me convida.  Crees que en el pecho de cuya costilla se formó —y trajo a todos malandanza su paladar— la más bella mejilla, y en el que, traspasado por la lanza, tal su precio después y antes ha sido que a toda culpa vence en la balanza, cuanto a la humana especie es permitido tener de luz, el que a uno y otro hiciera por su propio valor haya infundido; y te admira lo que antes te dijera cuando negué segundo al saber hondo del bien que en la luz quinta reverbera.  Los ojos abre a lo que te respondo  Eva. | se mueve e                    | l cielo aquel que más avanza.                                | 24           |
| Cumplieron canto y giro su mensura; y a nosotros las luces se volvieron, felices de pasar a nueva cura.  De los concordes números rompieron el silencio los sones que la vida del pobre del Señor ya enaltecieron, diciendo: «Si una parva está molida y a salvo su simiente, a la otra trilla el dulce amor ahora me convida.  Crees que en el pecho de cuya costilla se formó —y trajo a todos malandanza su paladar— la más bella mejilla, y en el que, traspasado por la lanza, tal su precio después y antes ha sido que a toda culpa vence en la balanza, cuanto a la humana especie es permitido tener de luz, el que a uno y otro hiciera por su propio valor haya infundido; y te admira lo que antes te dijera cuando negué segundo al saber hondo del bien que en la luz quinta reverbera.  Los ojos abre a lo que te respondo  Eva.                                                                               | sí a tres pe                  | rsonas de eternal natura                                     | 27           |
| felices de pasar a nueva cura.  De los concordes números rompieron el silencio los sones que la vida del pobre del Señor ya enaltecieron, diciendo: «Si una parva está molida y a salvo su simiente, a la otra trilla el dulce amor ahora me convida.  Crees que en el pecho de cuya costilla se formó —y trajo a todos malandanza su paladar— la más bella mejilla, y en el que, traspasado por la lanza, tal su precio después y antes ha sido que a toda culpa vence en la balanza, cuanto a la humana especie es permitido tener de luz, el que a uno y otro hiciera por su propio valor haya infundido; y te admira lo que antes te dijera cuando negué segundo al saber hondo del bien que en la luz quinta reverbera.  Los ojos abre a lo que te respondo  Eva.                                                                                                                                                        | Cumplieron c                  | anto y giro su mensura;                                      | 2/           |
| del pobre del Señor ya enaltecieron, diciendo: «Si una parva está molida y a salvo su simiente, a la otra trilla el dulce amor ahora me convida.  Crees que en el pecho de cuya costilla se formó —y trajo a todos malandanza su paladar— la más bella mejilla, y en el que, traspasado por la lanza, tal su precio después y antes ha sido que a toda culpa vence en la balanza, cuanto a la humana especie es permitido tener de luz, el que a uno y otro hiciera por su propio valor haya infundido; y te admira lo que antes te dijera cuando negué segundo al saber hondo del bien que en la luz quinta reverbera.  Los ojos abre a lo que te respondo  Eva.                                                                                                                                                                                                                                                             | felices de p<br>De los concor | asar a nueva cura.<br>des números rompieron                  | 30           |
| y a salvo su simiente, a la otra trilla el dulce amor ahora me convida.  Crees que en el pecho de cuya costilla se formó —y trajo a todos malandanza su paladar— la más bella mejilla, y en el que, traspasado por la lanza, tal su precio después y antes ha sido que a toda culpa vence en la balanza, cuanto a la humana especie es permitido tener de luz, el que a uno y otro hiciera por su propio valor haya infundido; y te admira lo que antes te dijera cuando negué segundo al saber hondo del bien que en la luz quinta reverbera.  Los ojos abre a lo que te respondo  Eva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | del pobre                     | del Señor ya enaltecieron,                                   | 33           |
| se formó —y trajo a todos malandanza su paladar— la más bella mejilla, y en el que, traspasado por la lanza, tal su precio después y antes ha sido que a toda culpa vence en la balanza, cuanto a la humana especie es permitido tener de luz, el que a uno y otro hiciera por su propio valor haya infundido; y te admira lo que antes te dijera cuando negué segundo al saber hondo del bien que en la luz quinta reverbera.  Los ojos abre a lo que te respondo  Eva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | y a salvo s<br>el dulce ar    | u simiente, a la otra trilla<br>nor ahora me convida.        | 36           |
| y en el que, traspasado por la lanza, tal su precio después y antes ha sido que a toda culpa vence en la balanza, cuanto a la humana especie es permitido tener de luz, el que a uno y otro hiciera por su propio valor haya infundido; y te admira lo que antes te dijera cuando negué segundo al saber hondo del bien que en la luz quinta reverbera.  Los ojos abre a lo que te respondo  Eva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | se formó –                    | –y trajo a todos malandanza                                  | 39           |
| cuanto a la humana especie es permitido tener de luz, el que a uno y otro hiciera por su propio valor haya infundido; 45 y te admira lo que antes te dijera cuando negué segundo al saber hondo del bien que en la luz quinta reverbera. 48 Los ojos abre a lo que te respondo  Eva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | y en el que,<br>tal su prec   | traspasado por la lanza,<br>cio después y antes ha sido      | 37           |
| por su propio valor haya infundido; y te admira lo que antes te dijera cuando negué segundo al saber hondo del bien que en la luz quinta reverbera.  Los ojos abre a lo que te respondo  Eva.  45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cuanto a la h                 | numana especie es permitido                                  | 42           |
| cuando negué segundo al saber hondo del bien que en la luz quinta reverbera.  Los ojos abre a lo que te respondo  Eva.  48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | por su pro                    | pio valor haya infundido;                                    | 45           |
| Eva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cuando ne<br>del bien qu      | gué segundo al saber hondo<br>ue en la luz quinta reverbera. | 48           |
| 40] El pecho traspasado por la lanza es, por antonomasia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eva.                          |                                                              | antonomasia, |

ia, el de Cristo. 48] V. x. 109-14.

c vedrai il tuo credere e'l mio dire nel vero farsi come centro in tondo. 51 Ciò che non more e ciò che può morire non è se non splendor di quella idea che partorisce, amando, il nostro sire: 54 ché quella viva luce che sí mea dal suo lucente, che non si disuna da lui né dall'amor ch'a lor s'intrea, 57 per sua bontate il suo raggiare aduna, quasi specchiato, in nove sussistenze, 60 etternalmente rimanendosi una. Ouindi discende all'ultime potenze giú d'atto in atto, tanto divenendo, 63 che più non fa che brevi contingenze; e queste contingenze essere intendo le cose generate, che produce 66 con seme e sanza seme il ciel movendo. La cera di costoro e chi la duce non sta d'un modo; e però sotto 'l segno ideale poi piú e men traluce. 69 Ond'elli avvien ch'un medesimo legno, secondo specie, meglio e peggio frutta; e voi nascete con diverso ingegno. 72 Se fosse a punto la cera dedutta e fosse il cielo in sua virtú suprema, la luna del suggel parrebbe tutta; 75 ma la natura la dà sempre scema, similemente operando all'artista c'ha l'abito dell'arte e man che trema. 78 Però se 'l caldo amor la chiara vista

La idea que engendra el amor de Dios.

57] Entría (intrea), del verbo neológico entrear (intreare),

# 50-79] Cielo IV: Espíritus sabios

| y verás tu creer y mi decir                              |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| ser verdad como el centro en lo redondo.                 | 51        |
| Lo inmortal y lo que es para morir                       |           |
| no es sino luz que aquella idea envía                    |           |
| que parió, amando, nuestro dulce sir:                    | 54        |
| que aquella viva luz que se abre vía                     | ,         |
| desde su foco, sin que se desuna                         |           |
| ni de él ni del amor que a ella se entría,               | 57        |
| por su bondad su radiación aduna,                        |           |
| casi espejada, en nuestras subsistencias,                |           |
| eternamente conservándose una.                           | 60        |
| De aquí baja a las últimas potencias                     |           |
| de acto en acto, de modo deviniendo                      |           |
| que sólo forma breves contingencias;                     | 63        |
| y tales contingencias ser entiendo                       |           |
| todas las cosas que, al girar, produce                   |           |
| el cielo, con semilla o careciendo.                      | 66        |
| La cera y quien la forma en ella aduce                   |           |
| no son de un modo; y diferentemente                      |           |
| abajo el ideal signo trasluce.                           | 69        |
| Que en árboles iguales se presente                       |           |
| mejor o peor fruto, ello genera;                         |           |
| y que tengáis ingenio diferente.                         | 72        |
| Si estuviese en sazón la blanda cera                     |           |
| y el cielo en su virtud más acabada,                     |           |
| toda la luz del sello reluciera;                         | 75        |
| mas natura la ofrece inacabada,                          |           |
| como la mano experta del artista                         | _         |
| que tiembla cuando da la pincelada.                      | $7^8$     |
| Mas si el cálido amor la clara vista                     |           |
| cuvo significado viene a ser cforma la Trinidad, entra e | n el Tres |

cuyo significado viene a ser 'forma la Trinidad, entra en el Tres sagrado'.

della prima virtú dispone e segna, tutta la perfezion quivi s'acquista. 81 Cosí fu fatta già la terra degna di tutta l'animal perfezione; cosí fu fatta la Vergine pregna: 84 sí ch'io commendo tua oppinione, che l'umana natura mai non fue né fia qual fu in quelle due persone. 87 Or s'i' non procedesse avanti piúe, "Dunque, come costui fu sanza pare?" comincerebber le parole tue. 90 Ma perché paia ben ciò che non pare, pensa chi era, e la cagion che 'l mosse, quando fu detto "Chiedi", a dimandare. 93 Non ho parlato sí, che tu non posse ben veder ch'el fu re che chiese senno acciò che re sufficiente fosse; 96 non per sapere il numero in che enno li motor di qua su, o se necesse con contingente mai necesse fenno; 99 non, si est dare primum motum esse, o se del mezzo cerchio far si pote triangol si ch'un retto non avesse. 102 Onde, se ciò ch'io dissi e questo note, regal prudenza è quel vedere impari

83] Las coronas de la perfección animal son Adán y Cristo, en cuanto Hombre. Animal, porque tiene alma.

93] Según *I Reyes* III. 5-12, el Señor se apareció a Salomón en un sueño diciéndole que le hiciese una petición, y éste le pidió la sabiduría para gobernar («cor docile ut populum tuum iudicare possit et discernere inter bonum et malum»).

99] 'No pidió Salomón saber cuántos eran los motores de

### 80-104] Cielo IV: Espíritus sabios

| de la prima virtud signa y prepara,        |     |
|--------------------------------------------|-----|
| toda la perfección aquí conquista.         | 18  |
| Ello hizo que la tierra, así, formara      |     |
| de la animal grandeza las coronas,         |     |
| y que encinta la Virgen se quedara.        | 84  |
| Por eso acepto, como tú razonas,           | •   |
| que la natura humana por delante           |     |
| no estuvo ni estará de esas personas.      | 87  |
| Pero si no siguiera yo adelante,           | •   |
| "¿Cómo aquél un segundo no ha tenido?"     |     |
| ya estarías diciendo en este instante.     | 90  |
| Mas para que aparezca lo escondido,        |     |
| piensa quién fue y qué causa le movía      |     |
| cuando, al decirle "Pide", hizo el pedido. | 93  |
| No de tal modo hablé que todavía           | ,,  |
| no puedas ver que ser rey suficiente       |     |
| quiso el rey al pedir sabiduría;           | 96  |
| no saber cuántos son exactamente           |     |
| los motores de aquí, ni si necesse         |     |
| deriva de necesse y contingente;           | 99  |
| no si est dare primum motum esse;          | "   |
| ni hacer en medio círculo intentaba        |     |
| un triángulo que un recto no tuviese.      | 102 |
| Si entiendes lo que digo y lo que hablaba, |     |
| a la prudencia real con mis disparos,      |     |

las esferas celestes ni resolver la cuestión filosófica de si de una premisa necesaria y otra contingente se puede deducir una conclusión necesaria [lo que sería absurdo].

100] Ni «si se debe admitir en el universo un primer movimiento que no sea efecto de otro movimiento, y del cual dependan todos los demás» (Sapegno). in che lo stral di mia intenzion percote; e se al "surse" drizzi li occhi chiari, vedrai aver solamente rispetto

108 ai regi, che son molti, e i buon son rari. Con questa distinzion prendi'l mio detto; e cosí puote star con quel che credi

del primo padre e del nostro Diletto. E questo ti sia sempre piombo a' piedi, per farti mover lento com'uom lasso

114 e al sí e al no che tu non vedi: ché quelli è tra li stolti bene a basso, che sanza distinzione afferma e nega

nell'un cosi come nell'altro passo; perch'elli 'ncontra che piú volte piega l'oppinion corrente in falsa parte,

120 e poi l'affetto l'intelletto lega. Vie piú che 'ndarno da riva si parte, perché non torna tal qual e' si move,

chi pesca per lo vero e non ha l'arte. E di ciò sono al mondo aperte prove Parmenide, Melisso, e Brisso, e molti,

125 li quali andavano e non sapean dove: sí fe' Sabellio e Arrio e quelli stolti che furon come spade alle Scritture

in render torti li diritti volti.

123] 'Quien investiga la verdad ignorando el arte de encontrarla, regresa peor que se marchó, pues vuelve con una conclusión falsa'.

Parménides de Elea, filósofo griego que floreció alrededor del año 500 a. C. Meliso de Samos, discípulo del anterior. Briso (o Driso) de Heraclea, que intentó resolver la cuadratura del círculo. Ninguno de ellos alcanzó la verdad, por falta de método y de iluminación divina.

## 105-129] Cielo IV: Espíritus sabios

| 2 /3                                       |     |
|--------------------------------------------|-----|
| que es ciencia incomparable, yo apuntaba;  | 105 |
| y si alzas al «surgió» los ojos claros,    |     |
| verás que sólo a reyes me refiero,         | _   |
| que son muchos, y son los buenos raros.    | 108 |
| Con esta distinción, que entiendas quiero, |     |
| pues lo que digo afirma tu creencia        |     |
| sobre el Amado y el padre primero.         | III |
| Sea plomo en tus pies esta advertencia,    |     |
| y lentamente irás, como hombre laso,       |     |
| al sí y al no que no es pura evidencia:    | 114 |
| que más corto que el necio da su paso      |     |
| el que sin distinción afirma y niega       |     |
| igual en uno como en otro caso;            | 117 |
| que muchas veces ves cómo se pliega        |     |
| la opinión presurosa a falsa parte         |     |
| y el afecto, después, la mente ciega.      | 120 |
| Peor que en vano de la orilla parte,       |     |
| pues no regresa igual que se ha marchado,  |     |
| quien pesca la verdad e ignora el arte.    | 123 |
| Y de ello al mundo ejemplo desgraciado     |     |
| Parménides, Meliso y Briso dieron          |     |
| y otros que sin saber dónde han andado;    | 126 |
| y Árrio y Sabelio y cuantos necios fueron  |     |
| igual que espadas con las Escrituras,      |     |
| cuyos rasgos derechos retorcieron.         | 129 |
| , 0                                        |     |

127] Arrio de Alejandría (270-336), fundador del arrianismo, una de las más vitales herejías de la Antigüedad, empezó a predicar hacia el 312 su doctrina, que negaba la divinidad y la consustancialidad del Verbo. Fue condenado por varios Concilios, entre ellos el I de Nicea (325). Sabelio, hereje africano del s. III, que negaba el dogma de la Santísima Trinidad, fue condenado por el Concilio de Alejandría (261).

Non sien le genti, ancor, troppo sicure a giudicar, sí come quei che stima le biade in campo pria che sien mature: 132 ch'i' ho veduto tutto il verno prima lo prun mostrarsi rigido e feroce, poscia portar la rosa in sulla cima; 135 e legno vidi già dritto e veloce correr lo mar per tutto suo cammino, perire al fine all'intrar della foce. 138 Non creda donna Berta e ser Martino. per vedere un furare, altro offerere, vederli dentro al consiglio divino; 142 ché quel può surgere, e quel può cadere».

139] Doña Berta y don Martino, es decir, los ignorantes presuntuosos, el vulgo. Berta y Martino eran nombres frecuen-

# 130-142] Cielo IV: Espíritus sabios

| No se sientan las gentes muy seguras        |     |
|---------------------------------------------|-----|
| al juzgar, imitando a aquel que estima      |     |
| las cebadas que aún no están maduras:       | 132 |
| que he visto, del invierno bajo el clima,   |     |
| al espino ser rígido y feroz                |     |
| y una rosa llevar luego en la cima;         | 135 |
| y he visto al leño rígido y veloz           |     |
| correr del ancho mar todo el camino         |     |
| y hundirse cuando ya entraba en la hoz.     | 138 |
| No crean doña Berta y don Martino,          |     |
| porque a uno ven hurtar y a otro apiadarse, |     |
| verlos según los ve el juicio divino:       |     |
| que éste puede caer y aquél alzarse».       | 142 |
|                                             |     |

tísimos en la Florencia de los tiempos de Dante.

## CANTO XIV

Dal centro al cerchio, e sí dal cerchio al centro, movesi l'acqua in un ritondo vaso, secondo ch'è percossa fuori o dentro: 3 nella mia mente fe' subito caso questo ch'io dico, si come si tacque 6 la gloriosa vita di Tommaso, per la similitudine che nacque del suo parlare e di quel di Beatrice, a cui si cominciar, dopo lui, piacque: 9 «A costui fa mestieri, e nol vi dice né con la voce né pensando ancora, d'un altro vero andare alla radice. 12 Diteli se la luce onde s'infiora vostra sustanza, rimarrà con voi etternalmente si com'ell' è ora: 15 e se rimane, dite come, poi che sarete visibili rifatti, esser potrà ch'al veder non vi noi». 18 Come, da più letizia pinti e tratti, alla fiata quei che vanno a rota levan la voce e rallegrano li atti, 21 cosí, all'orazion pronta e divota, li santi cerchi mostrar nova gioia nel torneare e nella mira nota, 24 Qual si lamenta perché qui si moia per viver colà su, non vide quive

# CANTO XIV

| Del centro al borde y desde el borde al centro | )        |
|------------------------------------------------|----------|
| va el agua en un redondo recipiente,           |          |
| según se lo golpee fuera o dentro:             | 3        |
| con veloz precisión cayó en mi mente           |          |
| lo que digo, en el punto en que la vida        |          |
| gloriosa de Tomás quedó silente,               | 6        |
| y esta similitud fue sugerida                  |          |
| por sus palabras y por el acento               |          |
| de Beatriz, que así empezó en seguida:         | 9        |
| «Éste, aunque ni su voz ni el pensamiento      |          |
| lo digan, necesita en esta hora                |          |
| saber de otra verdad el fundamento.            | 12       |
| Decidle si la luz con que se enflora           |          |
| vuestra sustancia en el presente estado        |          |
| siempre ha de acompañaros como ahora;          | 15       |
| y si es así, quedar pueda enterado             |          |
| de cómo, al recobrar el cuerpo un día,         |          |
| podrá ser que al mirar no os cause enfado».    | . 18     |
| Como, a veces, que crece la alegría            |          |
| y empuja al corro quien lo observa nota        |          |
| porque aumentan la danza y la armonía,         | 21       |
| así, tras la oración pronta y devota,          |          |
| de ambas ruedas el nuevo gozo era              |          |
| causa de giros y admirable nota.               | 24       |
| Quien se lamenta porque aquí se muera          |          |
| para vivir arriba, no concibe                  |          |
| 165                                            | Cielo IV |

165

lo refrigerio dell'etterna ploia. 27 Quell'uno e due e tre che sempre vive e regna sempre in tre e 'n due e 'n uno, non circunscritto, e tutto circunscrive, ξ() tre volte era cantato da ciascuno di quelli spirti con tal melodia, ch'ad ogni merto saría giusto muno. 33 E io udi' nella luce piú dia del minor cerchio una voce modesta, 36 forse qual fu dall'angelo a Maria, risponder: «Quanto fia lunga la festa di paradiso, tanto il nostro amore si raggerà dintorno cotal vesta. 39 La sua chiarezza seguita l'ardore; l'ardor la visione, e quella è tanta, quant' ha di grazia sovra suo valore. 42 Come la carne gloriosa e santa fia rivestita, la nostra persona piú grata fia per esser tutta quanta; 45 per che s'accrescerà ciò che ne dona di gratuito lume il sommo bene, lume ch'a lui veder ne condiziona; 48 onde la vision crescer convene crescer l'ardor che di quella s'accende, crescer lo raggio che da esso vene. 51 Ma sí come carbon che fiamma rende, e per vivo candor quella soverchia, si che la sua parvenza si difende; 54 cosí questo fulgor che già ne cerchia fia vinto in apparenza della carne

30] Este terceto describe poéticamente, y de acuerdo con la teología, a la Santísima Trinidad.

## 27-56 | Cielo IV: Espíritus sabios

| cómo la eterna lluvia refrigera.                      | 27   |
|-------------------------------------------------------|------|
| Que al uno, dos y tres que siempre vive               | ·    |
| y reina siempre en tres y en dos y en uno,            |      |
| no circunscrito, y todo circunscribe,                 | 30   |
| tres veces le cantaba cada uno                        |      |
| con melodía tal, que se mostraba                      |      |
| del mérito mayor premio oportuno.                     | 33   |
| Y de la luz más día yo escuchaba,                     |      |
| del círculo menor, una modesta                        |      |
| voz —a María el ángel así hablaba—                    | 36   |
| responder: «Mientras dure la gran fiesta              | _    |
| del paraíso, en torno nuestro amor                    |      |
| esta veste de luz nos tendrá puesta.                  | 39   |
| Su claridad depende del ardor;                        |      |
| del ardor, la visión; y aquélla es tanta              |      |
| cuanto la gracia acrece su valor.                     | 42   |
| Cuando la carne gloriosa y santa                      |      |
| nos revista, será nuestra persona                     |      |
| más grata, pues lo entero más encanta;                | 45   |
| por lo que nos dará mayor corona                      |      |
| de luz gratuita el sumo bien, que tiene               |      |
| la luz que para verle condiciona;                     | 48   |
| y así que la visión crezca conviene,                  |      |
| y que el ardor aumente que ella enciende,             |      |
| y sea mayor el rayo que de él viene.                  | 51   |
| Y tal como el carbón en llama asciende                |      |
| y más, por su candor, que ella resalta;               |      |
| de modo que su aspecto se defiende;                   | 54   |
| de igual modo el fulgor que nos esmalta               |      |
| vencido habrá de ser al completarnos                  |      |
| 34] La luz más día, es decir, la más clara y refulge: | nte. |

che tutto di la terra ricoperchia; 57 né potrà tanta luce affaticarne; ché li organi del corpo saran forti 60 a tutto ciò che potrà dilettarne». Tanto mi parver subiti e accorti e l'uno e l'altro coro a dicer "Amme!", che ben mostrar disio de' corpi morti; 63 forse non pur per lor, ma per le mamme, per li padri e per li altri che fuor cari 66 anzi che fosser sempiterne fiamme. Ed ecco intorno, di chiarezza pari, nascere un lustro sopra quel che v'era, 69 per guisa d'orizzonte che rischiari. E sí come al salir di prima sera comincian per lo ciel nove pervenze, sí che la vista pare e non par vera, 72 parvemi li novelle sussistenze cominciare a vedere, e fare un giro di fuor dall'altre due circunferenze. 75 Oh vero sfavillar del Santo Spiro! come si fece subito e candente 78 alli occhi miei che, vinti, nol soffriro! Ma Beatrice si bella e ridente mi si mostrò, che tra quelle vedute 81 si vuol lasciar che non seguir la mente. Quindi ripreser li occhi miei virtute a rilevarsi; e vidimi translato 84 sol con mia donna in piú alta salute. Ben m'accors' io ch'io era piú levato, per l'affocato riso della stella,

71] Las nuevas apariencias son nuevos astros.

# 57-86] Cielo V: Espíritus militantes

| la carne que, enterrada, ahora nos falta; | 57         |
|-------------------------------------------|------------|
| no podrá luz tan fuerte fatigarnos;       |            |
| que los corpóreos órganos, abiertos       |            |
| serán a cuanto pueda deleitarnos».        | 60         |
| Tan súbitos vi entonces y despiertos      |            |
| a ambos coros «Amén, amén» diciendo,      |            |
| que mostraban querer los cuerpos muertos; | 63         |
| tal vez por ellos no estaban pidiendo,    |            |
| mas por sus padres y otra gente cara      |            |
| antes de estar eternamente ardiendo.      | 66         |
| Y hete que en torno, toda igual de clara, |            |
| nació una luz sobre la luz primera,       |            |
| a guisa de horizonte que se aclara.       | 69         |
| Y como a aquel que, anocheciendo, viera   | -          |
| mostrar al cielo nuevas apariencias,      |            |
| que cree y no cree a su vista verdadera,  | 72         |
| me pareció que nuevas subsistencias       | ·          |
| se empezaban a ver, y que giraban         |            |
| por fuera de las dos circunferencias.     | <i>7</i> 5 |
| ¡Del Espíritu Santo destellaban           |            |
| las encendidas chispas de repente         |            |
| y ya mis ojos no las soportaban!          | 78         |
| Mas Beatriz tan bella y sonriente         | •          |
| se me mostraba, que entre aquellas vistas |            |
| quiere quedarse y no seguir la mente.     | 81         |
| De nuevo mis pupilas sentí listas         |            |
| para mirar; y vime trasladado             |            |
| con mi dama hacia más altas conquistas.   | 84         |
| Bien vi que me encontraba más alzado      | !          |
| por la abrasada vista de la estrella      |            |

che mi parea piú roggio che l'usato. 87 Con tutto il core e con quella favella ch'è una in tutti a Dio feci olocausto, qual conveníesi alla grazia novella. 90 E non er'anco del mio petto essausto l'ardor del sacrificio, ch'io conobbi esso litare stato accetto e fausto; 93 ché con tanto lucore e tanto robbi m'apparvero splendor dentro a due raggi, ch'io dissi: «O Eliòs che si li addobbi!» 96 Come distinta da minori e maggi lumi biancheggia tra' poli del mondo Galassia sí, che fa dubbiar ben saggi; 99 sí costellati facean nel profondo Marte quei raggi il venerabil segno che fan giunture di quadranti in tondo. 102 Qui vince la memoria mia lo 'ngegno; ché 'n quella croce lampeggiava Cristo, sí ch'io non so trovare essemplo degno; 105 ma chi prende sua croce e segue Cristo, ancor mi scuserà di quel ch'io lasso, vedendo in quell'albor balenar Cristo. 108 Di corno in corno e tra la cima e 'l basso si movien lumi, scintillando forte

87] El poeta y Beatriz acaban de entrar en Marte.

89] El «habla aquella / que es una (igual) en todos» es la oración mental.

93] Litare, latinismo con el significado de 'sacrificio, holocausto, acto de adoración'.

96] Verso de lectura dudosa. Puede leerse Helios, con significado de Sol, referido a Dios; o bien Eli, con igual significado. Modernamente se prefiere, con razón, por tratarse de luz, y por concordancia con otros pasajes, la primera lectura.

#### 87-110] Cielo V: Espíritus militantes

| que vi más herrumbrosa que lo usado.<br>Con todo el corazón y el habla aquella | 87         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| que es una en todos, le rendí holocausto                                       |            |
| al Señor por su nueva gracia bella.                                            | <b>9</b> 0 |
| Y aún en mi pecho no se hallaba exhausto                                       | -          |
| del sacrificio el fuego, y yo sabía                                            |            |
| que aquel litare ya era acepto y fausto;                                       | 93         |
| que entre luz y rojez ya distinguía                                            | ,,,        |
| dos rayos, y en los rayos esplendores,                                         |            |
| y «¡Oh Helios, que los ornas!», me decía.                                      | 96         |
| Cual con luces mayores y menores                                               |            |
| blanquea entre los polos de este mundo                                         |            |
| Galaxia, confundiendo a los doctores,                                          | 99         |
| los rayos, constelando lo profundo,                                            |            |
| hacían en Marte el venerable signo                                             |            |
| que entre cuadrantes muéstrase rotundo.                                        | 102        |
| Se desmemoria aquí el ingenio indigno;                                         |            |
| que en esa cruz relampagueaba Cristo,                                          |            |
| y yo no sé encontrar ejemplo digno;                                            | 105        |
| mas quien toma su cruz y sigue a Cristo                                        | _          |
| por lo que callo no se apesadumbre,                                            |            |
| viendo en aquel albor fulgir a Cristo.                                         | 108        |
| De cuerno en cuerno y desde el pie a la cumbre                                 |            |
| se movían las luces, centelleando                                              |            |

99] Galaxia: la Vía Láctea, cuyos orígenes y naturaleza dieron lugar a varias interpretaciones que el propio Dante expone en Convivio II. xIV. 5-8, siguiendo a Alberto Magno (v. x. 99 n).

102] Cuando dos diámetros, vertical el uno al otro, dividen a un círculo en cuadrantes, aquéllos forman el signo de la cruz.

105] Ejemplo: término de comparación.

[109] Cuerno: brazo de la cruz.

nel congiungersi insieme e nel trapasso: 111 cosí si veggion qui diritte e torte, veloci e tarde, rinovando vista, le minuzie de' corpi, lunghe e corte, 114 moversi per lo raggio onde si lista tal volta l'ombra che, per sua difesa, la gente con ingegno e arte acquista. 117 E come giga e arpa, in tempra tesa di molte corde, fa dolce tintinno a tal da cui la nota non è intesa, 120 cosi da' lumi che li m'apparinno s'accogliea per la croce una melode che mi rapiva, sanza intender l'inno. 123 Ben m'accors'io ch'elli era d'alte lode, però ch'a me venía "Resurgi" e "Vinci" come a colui che non intende e ode. 126 lo m'innamorava tanto quinci, che 'nfino a li non fu alcuna cosa che mi legasse con si dolci vinci. 129 Forse la mia parola par troppo osa, posponendo il piacer delli occhi belli ne' quai mirando, mio disio ha posa; 132 ma chi s'avvede che i vivi suggelli d'ogni bellezza piú fanno piú suso, e ch'io non m'era li rivolto a quelli, 135 escusar puommi di quel ch'io m'accuso per escusarmi, e vedermi dir vero; ché 'l piacer santo non è qui dischiuso, perché si fa, montando, piú sincero.

[133] Los vivos sellos son

# 111-139] Cielo V: Espíritus militantes

| al reunirse y al cruzar su lumbre:         | III |
|--------------------------------------------|-----|
| así vemos, veloces o tardando,             |     |
| cortas, largas, en línea curva o recta,    |     |
| las minucias de cuerpos que, cambiando,    | 114 |
| van por la luz que a veces se proyecta     | ·   |
| en la sombra en que alguno se defiende     |     |
| con maña y arte de la luz directa.         | 117 |
| Y como aquel que al arpa y giga atiende    |     |
| tan sólo oye una dulce sonería             |     |
| de cuerdas, si las notas no comprende,     | 120 |
| se acogía en la cruz la melodía            |     |
| de las luces que allí se aparecieron,      |     |
| y yo, raptado, el himno no entendía.       | 123 |
| Vi que en loas sus notas ascendieron       |     |
| porque «resurge» y «vence» yo escuchaba,   |     |
| pero algunas palabras se perdieron.        | 126 |
| Tanto con ello yo me enamoraba             |     |
| que hasta allí nunca vi ninguna cosa       |     |
| que me ligase con tan dulce traba.         | 129 |
| Tal vez sea mi palabra pretenciosa         |     |
| posponiendo al placer que dan los bellos   |     |
| ojos en que mi anhélito reposa;            | 132 |
| mas quien sabe que dan los vivos sellos,   |     |
| cuando ascienden, un brillo más profuso,   |     |
| y que aún no me había vuelto a ellos,      | 135 |
| puede excusarme de lo que me acuso         |     |
| para excusarme, y ver que soy sincero;     |     |
| que aquí el santo placer no queda excluso, |     |
| porque se hace, al subir, más verdadero.   | 139 |

los ojos de Beatriz.

# CANTO XV

Benigna volontade in che si liqua sempre l'amor che drittamente spira, come cupidità fa nella iniqua, 3 silenzio puose a quella dolce lira, e fece quietar le sante corde 6 che la destra del cielo allenta e tira. Come saranno a' giusti preghi sorde quelle sustanze che, per darmi voglia ch'io le pregassi, a tacer fur concorde? 9 Bene è che sanza termine si doglia chi, per amor di cosa che non duri, etternalmente quello amor si spoglia. 12 Quale per li seren tranquilli e puri discorre ad ora ad or subito foco, movendo li occhi che stavan sicuri, 15 e pare stella che tramuti loco, se non che dalla parte ond'el s'accende nulla sen perde, ed esso dura poco; 18 tale dal corno che 'n destro si stende a piè di quella croce corse un astro della costellazion che li resplende; 21 né si partí la gemma dal suo nastro, ma per la lista radial trascorse, che parve foco dietro ad alabastro: 24 1] Licua, en el sentido de 'resuelve', como la nieve se re-

suelve en agua.

# CANTO XV

| La suave voluntad en que se licua                    |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| siempre el amor que rectamente inspira               |         |
| —igual que la codicia hace en la inicua—,            | 3       |
| silencio impuso a aquella dulce lira                 | J       |
| e hizo a las santas cuerdas aquietarse               |         |
| que la diestra de Dios suelta y estira.              | 6       |
| ¿Cômo al justo pedir podrán negarse                  |         |
| esas sustancias que, como aliciente                  |         |
| a mis ruegos, optaron por callarse?                  | 9       |
| Bueno es que para siempre se lamente                 |         |
| quien, por amor de cosa que no dura,                 |         |
| de ese amor se despoja eternamente.                  | 12      |
| Cual en la noche despejada y pura                    |         |
| corre un fuego fugaz de cuando en cuando             |         |
| atrayendo a la vista antes segura,                   | 15      |
| y una estrella parece caminando,                     |         |
| sino que por la parte en que se enciende             |         |
| dura poco y ninguna está faltando;                   | 18      |
| tal, del cuerno que al lado diestro tiende,          |         |
| al pie de aquella cruz se corrió un astro            |         |
| de esa constelación que tanto esplende;              | 21      |
| no se apartó la gema de su rastro,                   |         |
| mas por la lista radïal surcaba                      |         |
| y era cual luz detrás del alabastro:                 | 24      |
| 6] La lira es el coro de bienaventurados; las cuerda | ıs, los |
| propios beatos.                                      | ,       |
|                                                      | lo V    |
| 175 C <i>ie</i>                                      | i v     |

sí pia l'ombra d'Anchise si porse, se fede merta nostra maggior musa, quando in Eliso del figlio s'accorse. 27 «O sanguis meus, o superinfusa gratia Dei, sicut tibi cui bis unquam coeli ianua reclusa?» 30 Cosí quel lume: ond'io m'attesi a lui; poscia rivolsi alla mia donna il viso, e quinci e quindi stupefatto fui; 33 ché dentro alli occhi suoi ardea un riso tal, ch'io pensai co' miei toccar lo fondo 36 della mia grazia e del mio paradiso. Indi, a udire ed a veder giocondo, giunse lo spirto al suo principio cose, ch'io non lo 'ntesi, si parlò profondo; 39 né per elezion mi si nascose, ma per necessità, ché 'l suo concetto al segno de' mortal si soprapose. 42 E quando l'arco dell'ardente affetto Ĵu sí sfogato, che 'l parlar discese inver lo segno del nostro intelletto, 45 la prima cosa che per me s'intese, «Benedetto sia tu» fu «trino e uno, 48 che nel mio seme se' tanto cortese!» E seguí: «Grato e lontano digiuno,

27] «Mas cuando vio que hacia él venía andando sobre la hierba /Eneas, alegre ambas palmas le tendió [Anquises]...» (Eneida vi. 684-5; la traducción es nuestra). La mayor musa es Virgilio, es decir, el mayor poeta.

30] «Oh sangre mía, oh superinfusa gracia de Dios, ¿a quién como a ti fue dos veces abierta la puerta del cielo?» Superinfusa puede significar 'sobreabundante' o 'procedente de

#### 25-49 Cielo V: Espíritus militantes

| tal la sombra de Anquises se mostraba,      |         |
|---------------------------------------------|---------|
| si fe merece nuestra mayor musa,            | <b></b> |
| cuando el Elíseo su hijo visitaba.          | 27      |
| «O sanguis meus, o superinfusa              |         |
| gratia Dei, sicut tibi cui                  |         |
| bis unquam coeli ianua reclusa?»            | 30      |
| Así la luz: la vista puse allí,             |         |
| y, cuando hacia mi dama me volvía,          |         |
| me quedé estupefacto allí y aquí;           | 33      |
| pues en sus ojos tal sonrisa ardía          |         |
| que contemplar creí el fondo fecundo        |         |
| del paraíso y de la gloria mía.             | 36      |
| El espíritu, al ver y oír jocundo,          |         |
| tras su principio algunas cosas puso        |         |
| que no entendí; tal fue su hablar profundo. | 39      |
| Y no era que escondérmelas dispuso,         | •       |
| sino necesidad, pues su concepto            |         |
| al signo del mortal se sobrepuso.           | 42      |
| Y cuando el arco del ardiente afecto,       | •       |
| tras aflojarse, se inclinó certero          |         |
| y apuntó al signo de nuestro intelecto,     | 45      |
| esto fue lo que yo entendí primero:         | را      |
| «¡Bendito seas siempre, trino y uno,        |         |
| pues eres tan cortés con mi heredero!»      | 48      |
| Y prosiguió: «Grato y lejano ayuno,         | 70      |
| i prosiguio. «Orato y rejuito ayumo,        |         |

lo alto'.

33] Aquí y allí: en una y otra parte, por las palabras del

espíritu y por la visión de la sonrisa de Beatriz.

[42] Es decir, sus palabras iban más allá de los signos (lingüísticos o mentales [imágenes]) que el hombre mortal puede interpretar.

tratto leggendo del magno volume du' non si muta mai bianco né bruno, 51 soluto hai, figlio, dentro a questo lume in ch'io ti parlo, mercè di colei ch'all'alto volo ti vesti le piume. 54 Tu credi che a me tuo pensier mei da quel ch'è primo, cosí come raia dall'un, se si conosce, il cinque e 'l sei; 57 e però ch'io mi sia e perch'io paia piú gaudioso a te, non mi domandi che alcun altro in questa turba gaia. 60 Tu credi 'l vero; ché i minori e' grandi di questa vita miran nello speglio in che, prima che pensi, il pensier pandi; 63 ma perché'l sacro amore in che io veglio con perpetua vista e che m'asseta di dolce disiar, s'adempia meglio, 66 la voce tua sicura, balda e lieta suoni la volontà, suoni 'l disio, a che la mia risposta è già decreta!» 69 Io mi volsi a Beatrice, e quella udio pria ch'io parlassi, e arrisemi un cenno che fece crescer l'ali al voler mio. 72 Poi cominciai cosí: «L'affetto e'l senno, come la prima equalità v'apparse, d'un peso que ciascun di voi si fenno, 75 però che 'l sol che v'allumò e arse col caldo e con la luce, è si iguali, che tutte simiglianze sono scarse. 78

51] Este libro es la mente de Dios, o Dios mismo, en la que el presente, el pasado y el futuro están siempre presentes y en la que leen los beatos (passim); en este libro nada se alte-

#### 50-78] Cielo V: Espíritus militantes

| leyendo el magno libro alimentado             |    |
|-----------------------------------------------|----|
| que no cambia jamás blanco ni bruno,          | 51 |
| dentro de esta luz, hijo, me has colmado,     | )- |
| merced a quien te viste con las plumas        |    |
| con que a tan alto vuelo te has alzado.       | 51 |
| Y entiendo que del que es primero asumas      | 54 |
| que desciende hasta ti mi pensamiento,        |    |
| cual cinco y seis da el uno cuando sumas;     |    |
| mas quién soy y por qué mayor contento        | 57 |
| crees descubrir en mí que el que demuestra    |    |
| la gava turba no inquiere tu acento           | 60 |
| la gaya turba, no inquiere tu acento.         | 60 |
| Crees la verdad; que en esta vida nuestra     |    |
| chicos y grandes miran al espejo              | _  |
| que, antes que pienses, el pensar ya muestra. | 63 |
| Porque del sacro amor que nunca dejo          |    |
| de vigilar, mi sed sea calmada,               |    |
| y del dulce deseo, te aconsejo                | 66 |
| que en tu voz firme, leda y confiada          |    |
| suene el deseo, suene la apetencia,           |    |
| que ya está mi respuesta decretada».          | 69 |
| A Beatriz volvíme, y su anuencia              |    |
| me sonrió tal seña, que su aspecto            |    |
| nuevas alas prestaba a mi querencia.          | 72 |
| Yo empecé a hablar: «El juicio y el afecto,   | •  |
| cuando mostróse la igualdad primera,          |    |
| fue en vosotros de igual peso y efecto,       | 75 |
| porque en el sol que es foco y es hoguera     | ,, |
| que os da calor y luz, son tan iguales        |    |
| que toda semejanza escasa fuera.              | 78 |
|                                               |    |

ra: ni lo blanco (la página) ni lo bruno u oscuro (la escritura). 74] La igualdad primera es Dios porque no cambia y todas sus cualidades y atributos son igualmente perfectos.

Ma voglia ed argomento ne' mortali, per la cagion ch'a voi è manifesta, 81diversamente son pennuti in ali; ond'io, che son mortal, mi sento in questa disagguaglianza, e però non ringrazio 84 se non col core alla paterna festa. Ben supplico io a te, vivo topazio che questa gioia preziosa ingemmi, perché mi facci del tuo nome sazio». 87 «O fronda mia in che io compiacemmi pur aspettando, io fui la tua radice»: cotal principio, rispondendo, femmi. 90 Poscia mi disse: «Quel da cui si dice tua cognazione e che cent'anni e piúe girato ha il monte in la prima cornice, 93 mio figlio fu e tuo bisavol fue: ben si convien che la lunga fatica tu li raccorci con l'opere tue. 96 Fiorenza dentro dalla cerchia antica. ond'ella toglie ancora e terza e nona, si stava in pace, sobria e pudica. 99 Non avea catenella, non corona, non gonne contigiate, non cintura che fosse a veder piú che la persona. 102 Non faceva, nascendo, ancor paura la figlia al padre; ché 'l tempo e la dote non fuggien quinci e quindi la misura. 105 Non avea case di famiglia vote;

81] V. VIII. 122-48. Dante recuerda lo que, en los versos citados, le dijo el alma de Carlos Martel.

96] 'Aquel de quien procede tu nombre está hace más de cien años en el Purgatorio, entre los soberbios, y fue hijo mío y

# 79-106] Cielo V: Espíritus militantes

| Mas querer y argumento en los mortales,<br>por la razón que ya os es manifiesta, |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| tienen alas con plumas desiguales;                                               | 81         |
| y yo, que soy mortal, me siento en esta                                          |            |
| desigualdad, y así sólo regracio                                                 |            |
| de corazón a la paterna fiesta.                                                  | 84         |
| Yo te suplico a ti, vivo topacio                                                 | •          |
| que engemas esta joya de valía,                                                  |            |
| que me dejes del nombre tuyo sacio».                                             | 87         |
| «En ti me he complacido, oh fronda mía,                                          | - /        |
| hasta esperando; tu raíz yo he sido»,                                            |            |
| empezó a responder con cortesía.                                                 | 90         |
| Luego me dijo: «Aquel del que ha salido                                          | <b>)</b> - |
| tu cognación, y cien años el suelo,                                              |            |
| y más, del primer zócalo ha corrido,                                             | 93         |
| ha sido mi hijo y fue tu bisabuelo:                                              | 73         |
| bueno es que su fatiga prolongada                                                |            |
| acortes con tus obras y tu celo.                                                 | 96         |
| Florencia, del primer cerco rodeada,                                             | <i>3</i> ° |
| en donde aún sigue oyendo tercia y nona,                                         |            |
| en paz vivía, sobria y recatada.                                                 | 00         |
| No usaba cadenilla, no corona,                                                   | 99         |
| no faldas recamadas, no cintura                                                  |            |
| que se hiciese ver más que la persona.                                           | 102        |
| No le causaba, con nacer, pavura                                                 | 102        |
|                                                                                  |            |
| la hija al padre; que no llegó a perderse                                        | TOE        |
| en el tiempo y la dote la mesura.<br>Casas vacías no solían verse;               | 105        |
| Casas vacias no sonan verse;                                                     |            |

bisabuelo tuyo; y debes tratar de abreviar sus penas con tus oraciones y buenas obras'. Se trata de Alighiero, del que hablan un par de documentos de principios del siglo xII.

non v'era giunto ancor Sardanapalo a mostrar ciò che 'n camera si pote. 108 Non era vinto ancora Montemalo dal vostro Uccellatoio, che. com'è vinto nel montar su, cosí serà nel calo. HI Bellincion Berti vid'io andar cinto di cuoio e d'osso, e venir dallo specchio la donna sua sanza il viso dipinto; 114 e vidi quel de' Nerli e quel del Vecchio esser contenti alla pelle scoperta, e le sue donne al fuso e al pennecchio. 117 Oh fortunate! ciascuna era certa della sua sepoltura, ed ancor nulla era per Francia nel letto diserta. 120 L'una vegghiava a studio della culla, e, consolando usava l'idioma che prima i padri e le madri trastulla; 123 l'altra, traendo alla rocca la chioma, favoleggiava con la sua famiglia de' Troiani, di Fiesole e di Roma. 126 Saría tenuta allor tal maraviglia una Cianghella, un Lapo Salterello, qual or saría Cincinnato e Corniglia. 129 A cosí riposato, a cosí bello viver di cittadini, a cosí fida

111] El lujo y la ostentación de Florencia no habían llegado al extremo de que el miradero del Uccellatoio superase, como ahora (1300), a los edificios romanos que se ven en Monte Mario (flor. 'Montemalo').

114] Bellincion Berti, de la casa de los Ravignani, fue padre de Gualdrada (v. Inf. xvi. 38 n).

117] Los Nerli y los Vecchi pertenecían a viejas familias güelfas.

#### 107-131] Cielo V: Espíritus militantes

| ni había Sardanápalo enseñado               |     |
|---------------------------------------------|-----|
| todo lo que en la alcoba puede hacerse.     | 108 |
| Ni estaba Montemalo derrotado               |     |
| por vuestro Uccellatoio; y si ha vencido    |     |
| al subir, al caer será alcanzado.           | 111 |
| Yo vi a Bellinción Berti andar ceñido       |     |
| de cuero y hueso; a su mujer llegando       |     |
| del espejo con rostro no teñido;            | 114 |
| y a Nerli y a Del Vecchio vi llevando       | •   |
| contentos piel sencilla y descubierta,      |     |
| y a sus mujeres junto al uso hilando.       | 117 |
| ¡Oh dichosas, que dó sería abierta          | •   |
| vuestra tumba sabíais, y ninguna            |     |
| vio a su cama, por Francia, estar desierta! | 120 |
| Una velaba al lado de la cuna               |     |
| y, consolando, usaba aquel idioma           |     |
| que a padre y madre alegra y no importuna;  | 123 |
| otra las crines de la rueca toma            | ,   |
| y con sus familiares habla un rato          |     |
| de troyanos, de Fiésole y de Roma.          | 126 |
| Y fuera maravilla tener trato               |     |
| con la Cinghela o Lapo Saltarello,          |     |
| cual si fuesen Cornelia y Cincinato.        | 120 |
| A esta vida tan bella y sin recelo,         |     |
| a esta ciudadanía tan cumplida,             |     |

118] Alusión a los frecuentes viajes a Francia de los mercaderes florentinos, según Da Buti. Benvenuto piensa que Francia está por todo el mundo.

129] Cinghela dei Tosinghi, tenida por impúdica y deshonesta. Lapo Saltarello, florentino, al que Benvenuto describe como «iurista, vir litigiosus et linguosus, multum infestus autori tempore sui exilii». Cornelia y Cincinato eran, en cambio, tenidos por ejemplos de personas rectas y de buenas costumbres.

132 cittadinanza, a cosí dolce ostello, Maria mi diè, chiamanta in alte grida; e nell'antico vostro Batisteo

insieme fui cristiano e Cacciaguida. Moronto fu mio frate ed Eliseo; mia donna venne a me di val di Pado,

138 e quindi il sopranome tuo si feo. Poi seguitai lo 'mperador Currado; ed el mi cinse della sua milizia.

141 tanto per bene ovrar li venni in grado. Dietro li andai incontro alla nequizia di quella legge il cui popolo usurpa,

144 per colpa de' pastor, vostra giustizia. Quivi fu' io da quella gente turpa disviluppato dal mondo fallace, lo cui amor molt'anime deturpa;

148 e venni dal martiro a questa pace».

133] Quiere decir que la Virgen fue invocada a gritos por su madre en el momento de darle a luz.

135] Cacciaguida era, como hemos visto, el tatarabuelo de Dante. Sólo sabemos de él lo que el poeta dice en este canto y en el siguiente.

137] Tampoco sabemos nada de estos hermanos de Cacciaguida. Parece que su mujer era de Ferrara.

141] Puede tratarse de Conrado III (1138-1152), que tomó

#### 132-148] Cielo V: Espíritus militantes

| a este hogar que de hogares fue modelo,  | 132 |
|------------------------------------------|-----|
| María diome, a gritos requerida;         |     |
| y cuando al Baptisterio me llevaron      |     |
| a la vez fui cristiano y Cacciaguida.    | 135 |
| Moronto y Eliseo me llamaron             |     |
| hermano; y tu apellido has heredado      |     |
| de mi mujer, que junto al Po criaron.    | 138 |
| Después seguí al emperador Conrado;      |     |
| y él me armó caballero en su milicia:    |     |
| tanto, por bien obrar, fui de su agrado. | 141 |
| Tras él fui combatiendo a la nequicia    |     |
| de la ley cuyo pueblo os usurpara,       |     |
| por culpa del pastor, vuestra justicia.  | 144 |
| Allí fui yo, por esa gente ignara,       |     |
| liberado del mundo y del delirio         |     |
| cuyo amor tantas almas deturpara,        |     |
| y me vine a esta paz desde el martirio». | 148 |

parte en la segunda Cruzada (1147-1149). Como este emperador no estuvo nunca en Florencia, ni en Italia, se ha pensado que Dante le confundió con Conrado II (1024-1039), que sí estuvo en Florencia, y que la tradición familiar que hace a Cacciaguida morir en una Cruzada puede basarse en que éste murió en Calabria luchando, bajo sus órdenes, con los sarracenos que allí hacían razias, en una guerra a la que se dio el valor de Cruzada.

# CANTO XVI

O poca nostra nobiltà di sangue, se gloriar di te la gente fai qua giú dove l'affetto nostro langue, 3 mirabil cosa non mi sarà mai; ché là dove appetito non si torce, 6 dico nel cielo, io me ne gloriai. Ben se' tu manto che tosto raccorce; sí che, se non s'appon di dí in díe, lo tempo va dintorno con le force. 9 Dal voi che prima Roma sofferie, in che la sua famiglia men persevra, ricominciaron le parole mie; 12 onde Beatrice, ch'era un poco scevra, ridendo, parve quella che tossío al primo fallo scritto di Ginevra. 15 Io cominciai: «Voi siete il padre mio; voi mi date a parlar tutta baldezza; voi mi levate si, ch'i' son più ch'io. 18 Per tanti rivi s'empie d'allegrezza la mente mia, che di sé fa letizia

11] Según Lucano (Farsalia 11. 383), los romanos empezaron a tratar de vos a César después de su victoria sobre Pompeyo; pero los romanos del siglo de Dante, según Benvenuto, «cuilibet, quamquam magnum, in singulari loquuntur», es decir, de tú.

15] La dama de Malehaut, en el Lanzarote del Lago (no

# CANTO XVI

| Oh de la sangre módica nobleza,             |    |
|---------------------------------------------|----|
| si por ti mucha gente es arrogante          |    |
| aquí, donde el querer sufre flaqueza,       | 3  |
| ya no habré de admirarme en adelante;       | _  |
| que allá donde el amor no se adultera,      |    |
| digo en el cielo, me glorié no obstante.    | 6  |
| Manto eres que se acorta sin espera,        |    |
| pues si no se le añade cada día,            |    |
| va el tiempo alrededor con la tijera.       | 9  |
| Con el vos que primero Roma oía,            |    |
| y es hoy por su familia poco usado,         |    |
| yo di comienzo a la respuesta mía;          | 12 |
| y Beatriz, que no estaba a mi lado,         |    |
| pareció al sonreír la que, tosiendo,        |    |
| de Ginebra avisó el primer pecado.          | 15 |
| «Vos sois mi padre», comencé diciendo,      |    |
| «vos me prestáis para que os hable aliento, |    |
| vos me eleváis, y más que yo estoy siendo.  | 18 |
| Por tantos ríos se hinche de contento       |    |
| mi mente, que de sí hace su leticia         |    |

Lancelot como, por descuido, tradujimos en el pasaje y nota de *Inf.* inmediatamente citados), estaba también enamorada de este último caballero. Cuando la reina Ginebra dijo unas indiscretas palabras que revelaban el recíproco amor de ella y Lanzarote, tosió para advertir a la enamorada que alguien se acercaba.

perché può sostener che non si spezza. 21 Ditemi dunque, cara mia primizia. quai fuor li vostri antichi, e quai fuor li anni che si segnaro in vostra puerizia: 24 ditemi dell'ovil di San Giovanni quanto era allora, e chi eran le genti tra esso degne di piú alti scanni». 27 Come s'avviva allo spirar di venti carbone in fiamma, cosí vid'io quella luce risplendere a' miei blandimenti: 30 e come alli occhi miei si fe' piú bella, cosí con voce piú dolce e soave, ma non con questa moderna favella. 33 dissemi: «Da quel dí che fu detto "Ave" al parto in che mia madre, ch'è or santa 36 s'alleviò di me ond'era grave, al suo Leon cinquecento cinquanta e trenta fiate venne questo foco a rinfiammarsi sotto la sua pianta. 39 Li antichi miei e io nacqui nel loco dove si truova pria l'ultimo sesto da quei che corre il vostro annual gioco. 42 Basti de' miei maggiori udirne questo: chi ei si fosser e onde venner quivi, piú è tacer che ragionare onesto. 45

26] El redil de San Juan es Florencia, de la que el santo bautista es patrono.

39] Desde el día de la Anunciación hasta el del nacimiento de Cacciaguida, el planeta Marte (este fuego) volvió a estar en conjunción con la constelación de Leo quinientas ochenta veces, lo que hace cada 678 días. Por lo tanto, Cacciaguida nació en 1106. Esta es la opinión que da Pietro di Dante, el hijo del poeta, en su comentario; pero no es fácil fijar la fecha con este

#### 21-45] Cielo V: Espíritus militantes

| por poderlo sufrir sin rompimiento.      | 21 |
|------------------------------------------|----|
| Habladme ahora, pues, cara primicia,     |    |
| de los mayores vuestros, de los años     |    |
| que se apuntaron en vuestra puericia:    | 24 |
| cuántos eran entonces los rebaños        |    |
| del redil de San Juan, y cuáles gentes   |    |
| merecieron los más altos escaños».       | 27 |
| Igual que aviva el viento los fulgentes  |    |
| carbones inflamados, yo vi a aquella     |    |
| luz brillar a mis dichos complacientes;  | 30 |
| y así como a mis ojos fue más bella,     |    |
| así con voz más dulce y más süave        |    |
| -no con la que el moderno idioma sella-, | 33 |
| dijo: «Del día en que se dijo Ave        |    |
| al que mi madre, a la que Dios contenta, |    |
| aligeróse de mi carga grave,             | 36 |
| a su León quinientas y cincuenta         |    |
| y treinta veces se llegó este fuego      |    |
| para inflamarse do su planta asienta.    | 39 |
| Mis antiguos y yo, del solariego         |    |
| lugar fuimos donde halla el primer sesto |    |
| aquel que corre vuestro anual juego.     | 42 |
| Baste de mis mayores oír esto:           |    |
| que quiénes eran y de dó vinieron        |    |
| más es callar que razonar honesto.       | 45 |
| <u>.</u>                                 |    |

dato.

42] Un sesto era uno de los barrios de Florencia. Aquel en el que vivían los antepasados de Dante era el primero que se encontraban los que iban corriendo el palio a caballo, el día de San Juan, es decir, el de la Puerta de San Pedro.

45] Honesto, es decir, oportuno, propio de una persona educada, dado que hay muchas más cosas de que hablar, según Barbi. D'Ovidio, por su parte, cree que Cacciaguida quiere de-

Tutti color ch'a quel tempo eran ivi da poter arme tra Marte e'l Batista, eran il quinto di quei ch'or son vivi. 48 Ma la cittadinanza, ch'è or mista di Campi, di Certaldo e di Fegghine, pura vediesi nell'ultimo artista. 51 Oh quanto fora meglio esser vicine quelle genti ch'io dico, e al Galluzzo e a Trespiano aver vostro confine, 54 che averle dentro e sostener lo puzzo del villan d'Aguglion, di quel da Signa, che già per barattare ha l'occhio aguzzo! 57 Se la gente ch'al mondo piú traligna non fosse stata a Cesare noverca, ma come madre a suo figlio benigna, 60 tal fatto è fiorentino e cambia e merca, che si sarebbe volto a Simifonti, 63 là dove andava l'avolo alla cerca: saríesi Montemurlo ancor de' Conti;

cir que pertenecía a la estirpe de los antiguos habitantes de Florencia y no a las gentes nuevas que vinieron a pervertir a la ciudad; lo que complementa Mattalìa diciendo que este hecho es equivalente a una afirmación de la nobleza de la familia, puesto que los antiguos florentinos se creían descendientes de los romanos.

- 47] Entre el Puente Viejo, donde estaban los restos de una estatua de Marte (*Inf.* XIII. 145 n) y el Baptisterio, consagrado a San Juan Bautista, «el mio bel San Giovanni» (*Inf.* XIX. 17) de Dante, límites de la ciudad en tiempos de Cacciaguida.
- 50] Estaba mezclada con las gentes que habían ido a ella desde el condado: del Valdarno (Feghine, hoy Figline) y la Valdelsa (Certaldo), y del valle del Bisenzio (Campi).
- 53] Galluzzo, pueblo muy cercano a Florencia, en el camino de Siena; Trespiano, pueblo, también en las inmediaciones

#### 46-64] Cielo V: Espíritus militantes

| Todos los que llevar armas pudieron         |     |
|---------------------------------------------|-----|
| entonces entre Marte y el Bautista          |     |
| un quinto de los que ahora viven fueron.    | 48  |
| Mas la ciudadanía —que hoy es mista         | •   |
| de Feghine, Certaldo y Campi— pura          |     |
| era en el más humilde y pobre artista.      | 51  |
| Ser vecina esa gente, gran ventura          | _   |
| sería —si Galluzzo y el Trespiano           |     |
| de vuestra población dieran la anchura—,    | 54  |
| y no oler dentro el tufo del villano        |     |
| de Aguglión y el de Signa, que insolente    |     |
| aguza el ojo al tráfico malsano.            | 57  |
| Si no hubiese la más bastarda gente         | , , |
| sido de César la madrastra terca,           |     |
| sino madre benigna e indulgente,            | 60  |
| tal se ha hecho florentino y cambia y merca |     |
| que habría regresado a Simifonti:           |     |
| que el abuelo trampeando anduvo cerca;      | 63  |
| sería aún Montemurlo de los Conti:          | Ū   |

de la ciudad, en el camino de Bolonia.

56] Baldo de Aguglione y Fazio de Signa; el primero, jurista y magistrado florentino que, en 1311, fue autor de la Reforma que concedía la amnistía a la mayor parte de los exiliados, pero excluía de ella a algunos, entre los que se encontraba Dante; el segundo fue también hombre de leyes y, evidentemente, enemigo del poeta.

63] Según Del Lungo, puede tratarse de una alusión a la familia Velluti que, de no haberse establecido en Florencia, se hallaría en las inmediaciones del castillo de Simifonte, donde sus antepasados vivieron sin brillo.

64] Montemurlo, castillo en el camino de Pistoya, sería todavía de los Condes (*Conti*) Guidi, que tuvieron que abandonarlo y cederlo a Florencia porque no podían defenderlo.

sarieno i Cerchi nel piovier d'Acone, c forse in Valdigrieve i Buondelmonti. 66 Sempre la confusion delle persone principio fu del mal della cittade, come del vostro il cibo che s'appone; 69 e cieco toro piú avaccio cade che 'l cieco agnello; e molte volte taglia piú e meglio una che le cinque spade. 72 Se tu riguardi Luni e Urbisaglia come sono ite, e come se ne vanno di retro ad esse Chiusi e Sinigaglia, 75 udir come le schiatte si disfanno non ti parrà nova cosa né forte, poscia che le cittadi termine hanno. 78 Le vostre cose tutte hanno lor morte. sí come voi; ma celasi in alcuna 81 che dura molto; e le vite son corte. E come 'l volger del ciel della luna cuapre e discuopre i liti sanza posa, cosí fa di Fiorenza la Fortuna: 84 per che non dee parer mirabil cosa ciò ch'io dirò delli alti Fiorentini onde è la fama nel tempo nascosa. 87 Io vidi li Ughi, e vidi i Catellini, Filippi, Greci, Ormanni e Alberichi, già nel calare, illustri cittadini; 90 e vidi cosí grandi come antichi, con quel della Sannella, quel dell'Arca,

66] Los Cerchi formaban una poderosa familia y eran jefes del partido güelfo (v. Inf. vi. 66 n). Los Buondelmonti dieron origen, con sus rivalidades con otras familias, a las primeras

# 65-92] Cielo V: Espíritus militantes

| los Cerchi vivirían en Acona              |            |
|-------------------------------------------|------------|
| y en Valdigrieve, acaso Buondelmonti.     | 66         |
| Que el confundir persona con persona      |            |
| del mal de la ciudad principio ha sido,   |            |
| como del cuerpo el cebo que amontona;     | 69         |
| y antes al ciego toro ves caído           |            |
| que a ciega oveja; y una sola espada      |            |
| mejor que cinco con frecuencia ha herido. | 72         |
| Si a Luni y Urbisaglia la mirada          |            |
| vuelves y ves caídas, mientras hacen      |            |
| hoy Sinigaglia y Chiusi igual jornada,    | <i>7</i> 5 |
| oir que las estirpes se deshacen          |            |
| no será para ti nuevo ni fuerte,          |            |
| pues las ciudades en el polvo yacen.      | <i>7</i> 8 |
| Vuestras cosas también tienen su muerte,  |            |
| mas, por mucho durar, la oculta alguna    |            |
| y vuestra corta vida no la advierte.      | 81         |
| Como el girar del cielo de la luna        |            |
| cubre y descubre playas sin reposo,       |            |
| así hace con Florencia la Fortuna:        | 84         |
| y no debes tener por asombroso            |            |
| oírme hablar de grandes florentinos       |            |
| cuyo nombre olvidado fue famoso.          | 87         |
| Los Alberichi, Ormanni y Catellinos,      |            |
| los Filippi, Ughi y Greci, vi cayendo     |            |
| aunque eran ciudadanos genuinos;          | 90         |
| y vi, tan grandes como antiguos siendo,   |            |
| los Ardinghi v Bostichi; v al del Arca,   |            |

luchas civiles de Florencia (v. Inf. xxvIII. 106 n).

90] Estas familias ya se habían extinguido en los tiempos de Dante.

e Soldanieri e Ardinghi e Bostichi. 93 Sovra la porta ch'al presente è carca di nova fellonia di tanto peso che tosto fia iattura della barca, 96 erano i Ravignani, ond'è disceso il conte Guido e qualunque del nome dell'alto Bellincione ha poscia preso. 99 Quel della Pressa sapeva già come regger si vuole, ed avea Galigaio dorata in casa sua già l'elsa e 'l pome. 102 Grand'era già la colonna del Vaio, Sacchetti, Giuochi, Fifanti e Barucci e Galli e quei ch'arrossan per lo staio. 105 Lo ceppo di che nacquero i Calfucci era già grande, e già eran tratti alle curule Sizii e Arrigucci. 108 Oh quali io vidi quei che son disfatti per lor superbia! e le palle dell'oro fiorian Fiorenza in tutti suoi gran fatti. III Cosi facieno i padri di coloro che, sempre che la vostra chiesa vaca, si fanno grassi stando a consistoro. 114 L'oltracotata schiatta che s'indraca dietro a chi fugge, e a chi mostra 'l dente

- 93] Según el Ottimo, todas estas familias se hallaban «en estado bastante popular» o «en bajísimo estado» en tiempos de Dante.
- 99] La puerta de San Pedro (Piero), que está cargada de las felonías de los Cerchi, que viven en sus inmediaciones, era antes dominada por los Ravignani, familia poderosa y respetable, según Villani, antecesora del conde Guido (v. Inf. xvi. 38 n). Bellincione Berti (v. xv. 114 n) fue padre de Gualdrada.
  - 102] Galigaio era ya caballero.

#### 93-116] Cielo V: Espíritus militantes

| Sannella y Soldanieri resistiendo.            | 93  |
|-----------------------------------------------|-----|
| Dominando la puerta que se enarca             | ))  |
| de nueva felonía al peso odiado               |     |
| que pronto hará destrozos en la barca,        | 96  |
| los Ravignani vi, que cuna han dado           |     |
| al conde Guido y a cuanto hoy en día          |     |
| lleva de Bellinción el nombre honrado.        | 99  |
| El de la Presa ya entonces sabía              |     |
| cómo se ha de regir; y Galigaio               |     |
| dorado el pomo y el arriaz tenía.             | 102 |
| Grande era ya la columna del Vaio,            |     |
| Sacchetti, Giuochi, Fifanti y Barucci         |     |
| y Galli y los que azora hoy el estaio.        | 105 |
| La cepa de que nacen los Calfucci             |     |
| era ya grande, y ya tenían derechos           |     |
| a las curules Sizii y Arrigucci.              | 108 |
| ¡Oh cómo vi a los que fueron deshechos        |     |
| por su soberbia! Y las esferas de oro         |     |
| a Florencia enfloraban con sus hechos.        | 111 |
| Tal fue de los mayores el decoro              |     |
| de los que, si la iglesia vuestra vaca,       |     |
| ceba, en el consistorio, su tesoro.           | 114 |
| La estirpe altiva que con furia ataca         |     |
| al que ve huir, pero al que muestra el diente |     |

- 103] Alude al escudo de la familia de los Pigli, en el que lucía dicha columna.
- 105] Los azorados por el estaio son los Chiaramontesi, que se avergüenzan de que uno de los suyos hubiese cometido fraude en el arriendo de sal al venderla midiéndola con un estaio (it. staio) tarado.
- 111] Las esferas de oro figuraban en el escudo de la familia gibelina de los Lamberti, expulsada entonces de Florencia.

o ver la borsa, com'agnel si placa, 117 già venía su, ma di picciola gente; sí che non piacque ad Ubertin Donato che poi il suocero il fe' lor parente. 120 Già era il Caponsacco nel mercato disceso giú da Fiesole, e già era buon cittadino Giuda ed Infangato. 123 Io dirò cosa incredibile e vera: nel picciol cerchio s'entrava per porta che si nomava da quei della Pera. 126 Ciascun che della bella insegna porta del gran barone il cui nome e'l cui pregio la festa di Tommaso riconforta, 129 da esso ebbe milizia e privilegio; avvegna che con popol si rauni oggi colui che la fascia col fregio. 132 Già eran Gualterotti ed Importuni; e ancor saría Borgo piú quieto, se di novi vicin fosser digiuni. 135 La casa di che nacque il vostro fleto, per lo giusto disdegno che v'ha morti, e puose fine al vostro viver lieto, 138 era onorata, essa e suoi consorti: o Buondelmonte, quanto mal fuggisti le nozze sue per li altrui conforti! 141

120] Se trata de los Adimari: a Ubertino Donato no le plugo que su suegro, Bellincione Berti, le emparentase con ellos al casar a otra de sus hijas con un Adimari.

r26] Cosa increíble para Dante, pues la familia de los Pera ya se había extinguido en sus tiempos.

132] La insignia es la del marqués de Toscana (que llevaban varias familias notables), el cual era recordado en la fiesta de Santo Tomás, por celebrarse dicho día las exequias del aniver-

#### 117-141 Cielo V: Espíritus militantes

| o el bolso, cual cordero se le aplaca,    | 117 |
|-------------------------------------------|-----|
| subía ya, mas de pequeña gente;           | ·   |
| por eso no agradó a Ubertín Donato        |     |
| que su suegro la hiciera su pariente.     | 120 |
| Al mercado vivía ya inmediato             |     |
| Caponsacco, de Fiésole; y ya era          |     |
| buen ciudadano Giuda, e Infangato.        | 123 |
| Diré cosa increíble y verdadera:          | ,   |
| en la cerca se entraba, estrecha y corta, |     |
| por la puerta nombrada por los Pera.      | 126 |
| Todo aquel que la bella insignia porta    |     |
| del barón cuyo nombre y valor regio       |     |
| la fiesta de Tomás hoy reconforta,        | 129 |
| de él obtuvo milicia y privilegio;        | ,   |
| aunque ahora con el pueblo ande mezclado  |     |
| el que pone un ribete al signo egregio.   | 132 |
| Y se vería el Burgo sosegado              | ,   |
| con Gualterotti e Importuni ahora,        |     |
| si otros vecinos no hubieran llegado.     | 135 |
| La casa por la que hoy Florencia llora,   | 37  |
| por el justo desdén que os destruyera     |     |
| y acabó con la vida seductora,            | 138 |
| en ella y sus consortes honrada era:      | J   |
| joh Buondelmonte, malamente huiste        |     |
| de las nupcias, porque otra feliz fuera!  | 141 |

sario de su muerte, acaecida en 1001. Uno de los que llevaban su escudo, Gianno della Bella, lo desnaturalizó al inclinarse, siendo un aristócrata, por el partido popular.

[139] La casa de los Amidei, de una de cuyas mujeres fue novio Buondelmonte dei Buondelmonti, pero a la que abandonó para casarse con una Donati. Los Amidei le asesinaron y dieron, con ello, lugar a una serie de luchas intestinas.

Molti sarebber lieti, che son tristi. se Dio t'avesse conceduto ad Ema la prima volta ch'a città venisti. 144 Ma conveníesi a quella pietra scema che guarda 'l ponte che Fiorenza fesse vittima nella sua pace postrema. 147 Con queste genti e con altre con esse, vid'io Fiorenza in si fatto riposo, che non avea cagione onde piangesse: 150 con queste genti vid'io glorioso e giusto il popol suo, tanto che 'l giglio non era ad asta mai posto a ritroso, né per division fatto vermiglio».

143] 'Si te hubieras ahogado en el río Ema cuando te dirigías a Florencia'.

147] V. Inf. xIII. 145 n.

154] El escudo de Florencia tenía un lirio blanco sobre

### 142-154] Cielo V: Espíritus militantes

| Se alegraría mucha gente triste         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| si concedido al Ema Dios te hubiese     |     |
| la vez primera que a la ciudad fuiste.  | 144 |
| Mas convenía que Florencia hiciese      |     |
| a la piedra que, rota, guarda el puente |     |
| un sacrificio mientras paz tuviese.     | 147 |
| Con esta gente y parecida gente,        |     |
| vi yo a Florencia en tan feliz reposo   |     |
| que el llanto de mi faz estuvo ausente: | 150 |
| con esta gente conocí glorioso          |     |
| y justo al pueblo, tanto que volteado   |     |
| no vi en el asta al lirio prestigioso,  |     |
| ni por enemistad vuelto encarnado».     | 154 |

fondo rojo, pero los güelfos lo cambiaron por un lirio rojo sobre campo blanco, cuando se apoderaron de la ciudad en 1251, con motivo de las luchas de partidos.

# CANTO XVII

Qual venne a Climenè, per accertarsi di ciò ch'avea incontro a sé udito, quei ch'ancor fa li padri ai figli scarsi; 3 tal era io, e tal era sentito e da Beatrice e dalla santa lampa 6 che pria per me avea mutato sito. Per che mia donna «Manda fuor la vampa del tuo disio» mi disse, «sí ch'ella esca segnata bene della interna stampa; 9 non perché nostra conoscenza cresca per tuo parlare, ma perché t'ausi a dir la sete, sí che l'uom ti mesca». 12 «O cara piota mia che si t'insusi. che come veggion le terrene menti non capere in triangol due ottusi, 15 cosi vedi le cose contingenti anzi che sieno in sé, mirando il punto a cui tutti li tempi son presenti; 18 mentre ch'io era a Virgilio congiunto su per lo monte che l'anime cura e discendendo nel mondo defunto. 21

3] Epafo negó que Faetón fuese hijo del Sol, lo que hizo que el joven fuese a preguntarle la verdad a su madre, la ninfa Climene, quien le aseguró que sí lo era. Faetón, entonces, pidió a Helios que, como prueba de su amor paterno, le dejase conducir su carro. Los caballos se desbocaron y Zeus tuvo que

# CANTO XVII

| Como se fue a Climene, a asegurarse          |    |
|----------------------------------------------|----|
| de lo que en contra suya había oído,         |    |
| el que a los padres hace escatimarse;        | 3  |
| así yo estaba, y tal era sentido             |    |
| por Beatriz y la feliz lumbrera              |    |
| que poco antes por mí se había movido.       | 6  |
| Y mi dueña: «La llama manda fuera            |    |
| de tu deseo», dijo, «y que aparezca          |    |
| con tu estampa interior clara y entera;      | 9  |
| y no porque el saber nuestro se acrezca      |    |
| con tu voz, mas por verte acostumbrado       |    |
| a hablar de sed y que otro agua te ofrezca». | 12 |
| «Caro calcañar mío, tan alzado,              |    |
| que igual que entienden las terrenas mentes  |    |
| que un triángulo de obtusos no es formado,   | 15 |
| así ves tú las cosas contingentes            |    |
| antes que sean en sí, mirando al punto       |    |
| al que todos los tiempos son presentes;      | 18 |
| mientras que con Virgilio iba yo junto       |    |
| subiendo el monte que a las almas cura       |    |
| y descendiendo en el mundo difunto,          | 21 |

matar a Faetón con uno de sus rayos para salvar al mundo de ser abrasado (Metamorfosis 1. 748 y ss., v. asimismo Inf. xvII. 106 n). Este ejemplo hace que los padres se escatimen con sus hijos: no les concedan cuanto les piden.

Cielo V

dette mi fuor di mia vita futura parole gravi, avvegna ch'io mi senta ben tetragono ai colpi di ventura. 24 Per che la voglia mia saría contenta d'intender qual fortuna mi s'appressa; ché saetta previsa vien piú lenta». 27 Cosí diss'io a quella luce stessa che pria m'avea parlato; e come volle Beatrice, fu la mia voglia confessa. 30 Né per ambage, in che la gente folle già s'inviscava pria che fosse anciso l'Agnel di Dio che le peccata tolle, 33 ma per chiare parole e con preciso latin rispuose quello amor paterno, chiuso e parvente del suo proprio riso: 36 «La contingenza, che fuor del quaderno della vostra matera non si stende, tutta è dipinta nel cospetto etterno: 39 necessità però quindi non prende se non come dal viso in che si specchia nave che per corrente giú discende. 42 Da indi si come viene ad orecchia dolce armonia da organo, mi vene a vista il tempo che ti s'apparecchia. 45 Qual si partío Ippolito d'Atene per la spietata e perfida noverca, tal di Fiorenza partir ti convene. 48

24] Tetrágono: «id est, fortem et intrepidum ... porque el tetrágono es figura cuadrada ... que siempre cae de plano; así, por similitud, el varón virtuoso es como un tetrágono» (Benvenuto).

33] Alude a la manera confusa como eran enunciados los

### 22-48] Cielo V: Espíritus militantes

| oí decir de mi vida futura                 |    |
|--------------------------------------------|----|
| palabras graves, aunque yo me sienta       |    |
| tetrágono a los golpes de ventura.         | 24 |
| Mi voluntad veríase contenta               | •  |
| oyendo qué fortuna es la que espero:       |    |
| que la flecha prevista es la más lenta».   | 27 |
| Así a la luz le dije que primero           | •  |
| me había hablado; y, cual Beatriz deseaba, |    |
| lo que quería confesé sincero.             | 30 |
| No con ambages, en que se enviscaba        |    |
| la loca gente cuando no había muerto       |    |
| el Agnus Dei que los pecados lava,         | 33 |
| mas con claras palabras, y en experto      | •  |
| latín, repuso aquel amor paterno,          |    |
| en su sonrisa oculto y encubierto:         | 36 |
| «Lo acaecible, que fuera del cuaderno      | _  |
| de la materia vuestra no se extiende,      |    |
| está pintado en el mirar eterno:           | 39 |
| necesidad de aquí no se desprende          | •  |
| sino como del ojo en que se espeja         |    |
| la nave que por un río desciende.          | 42 |
| De igual modo que llega hasta la oreja     | Ţ  |
| de dulce órgano el son, así yo ciencia     |    |
| tengo del tiempo que se te apareja.        | 45 |
| Y, cual de su madrastra la inclemencia     |    |
| a Hipólito de Atenas alejara,              |    |
| así tú debes irte de Florencia.            | 48 |

vaticinios paganos.

48] Fedra, madrastra de Hipólito, se enamoró de él, pero el joven no accedió a sus deseos y ella le calumnió, por lo que se vio obligado a huir de Atenas (*Metamorfosis* xv. 493 y ss.).

Questo si vuole e questo già si cerca, e tosto verrà fatto a chi ciò pensa là dove Cristo tutto di si merca. 51 La colpa seguirà la parte offensa in grido, come suol; ma la vendetta fia testimonio al ver che la dispensa. 54 Tu lascerai ogni cosa diletta piú caramente; e questo è quello strale che l'arco dello essilio pria saetta. 57 Tu proverai sí come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle 60 lo scendere e'l salir per l'altruri scale. E quel che più ti graverà le spalle, sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle; 63 che tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contr'a te; ma, poco appresso, ella, non tu, n'avrà rossa la tempia. 66 Di sua bestialitate il suo processo farà la prova; sí ch'a te fia bello 69 averti fatta parte per te stesso. Lo primo tuo refugio, il primo ostello sarà la cortesia del gran Lombardo che'n su la scala porta il santo uccello; 72 ch'in te avrà sí benigno riguardo, che del fare e del chieder, tra voi due, fia primo quel che, tra li altri, è piú tardo. 75 Con lui vedrai colui che 'mpresso fue, nascendo, si da questa stella forte,

63] Alusión a la mala política y a las enemistades y rencores de los exiliados florentinos entre sí, de los que terminó por separarse Dante.

# 49-77] Cielo V: Espíritus militantes

| Esto se quiere y esto se prepara,           |    |
|---------------------------------------------|----|
| y muy pronto se hará lo que se piensa       |    |
| donde a Cristo se merca al pie del ara.     | 51 |
| A la parte ofendida, tras la ofensa,        | -  |
| la culpa gritarán; mas la venganza          |    |
| probará la verdad que la dispensa.          | 54 |
| Todo lo que más amas, sin tardanza          | •  |
| has de dejar; y es ésta la primera          |    |
| flecha que el arco del destierro lanza.     | 57 |
| Cómo sabe de sal probar te espera           | ,  |
| el pan de otros, y cuán duro es el arte     |    |
| de subir y bajar por su escalera.           | 60 |
| Y lo que más la espalda ha de agobiarte     |    |
| será la mala y necia compañía               |    |
| en la que en este valle habrás de hallarte; | 63 |
| que ingrata, contra ti, loca e impía,       | ,  |
| ha de volverse, pero de seguido             |    |
| ella, y no tú, sonrojaráse un día.          | 66 |
| De su bestialidad, su cometido              |    |
| prueba dará; y, así, tendrás a gala         |    |
| hacerte de ti mismo tu partido.             | 69 |
| Deberás tu refugio primero a la             |    |
| cortesía gentil del gran Lombardo           |    |
| que lleva el santo pájaro en la escala;     | 72 |
| suave ha de serte su mirar gallardo,        | •  |
| y entre hacer y pedir, contra lo usado,     |    |
| lo primero será lo que es más tardo.        | 75 |
| Con él verás a aquel que tan marcado        | 7. |
| vióse al nacer por esta fuerte estrella     |    |

72] De Bartolomeo della Scala, señor de Verona, en cuya corte, que apoyaba las aspiraciones imperiales, estuvo alojado el poeta.

che notabili fien l'opere sue. 78 Non se ne son le genti ancora accorte per la novella età, ché pur nove anni son queste rote intorno di lui torte; 8ima pria che 'l Guasco l'alto Arrigo inganni, parran faville della sua virtute 84 in non curar d'argento né d'affanni. Le sue magnificenze conosciute saranno ancora, si che' suoi nemici non ne potran tener le lingue mute. 87 A lui t'aspetta ed a' suoi benefici; per lui fia trasmutata molta gente, cambiando condizion ricchi e mendici. 90 E portera'ne scritto nella mente di lui, e nol dirai»; e disse cose incredibili a quei che fien presente. 93 Poi giunse: «Figlio, queste son le chiose di quel che ti fu detto; ecco le 'nsidie che dietro a pochi giri son nascose. 96 Non vo' però ch'a' tuoi vicini invidie, poscia che s'infutura la tua vita vie più là che 'l punir di lor perfidie». 99 Poi che, tacendo, si mostrò spedita l'anima santa di metter la trama in quella tela ch'io le porsi ordita, 102 io cominciai, come colui che brama, dubitando, consiglio da persona che vede e vuol dirittamente e ama: 105 «Ben veggio, padre mio, sí come sprona

78] Se refiere a Cangrande della Scala (al que Dante escribió la célebre carta dedicatoria del *Paraíso*), hermano de Bartolomeo, que fue señor de Verona de 1312 a 1329.

### 78-106] Cielo V: Espíritus militantes

| que por sus obras ha de verse honrado.<br>Las gentes no lo ven, pues no descuella<br>por su niñez aún, que nueve años | 78         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| tan sólo el cielo en torno de él destella;<br>y antes que a Enrique burlen los engaños                                | 8 <b>1</b> |
| del Gascón, su virtud ya enardecida                                                                                   | 0          |
| de oro y afanes no sufrirá daños.                                                                                     | 84         |
| Que su magnificencia conocida                                                                                         |            |
| ya será, e imposible a su enemigo                                                                                     | 0.         |
| será tener la lengua enmudecida.                                                                                      | 87         |
| Espera sus favores y su abrigo,                                                                                       |            |
| que habrá de transmutar a mucha gente,                                                                                |            |
| cambiando condición rico y mendigo.                                                                                   | 90         |
| Acerca de él, escribe esto en tu mente                                                                                |            |
| mas no lo digas», y me dijo cosas                                                                                     |            |
| que increíbles serían al presente.                                                                                    | 93         |
| «Estas, hijo», explicóme, «son las glosas                                                                             |            |
| de lo que he dicho; y mira las insidias                                                                               |            |
| que, a pocos giros, no han de ser dudosas.                                                                            | 96         |
| No exciten tus vecinos en ti envidias;                                                                                |            |
| piensa que se enfutura más tu vida                                                                                    |            |
| que el castigo debido a sus perfidias».                                                                               | 99         |
| Luego que, con callar, dejó cumplida                                                                                  |            |
| el alma santa la tupida trama                                                                                         |            |
| de la tela que yo le puse urdida,                                                                                     | 102        |
| yo comencé, como hace aquel que clama,                                                                                |            |
| si duda, por consejo a una persona                                                                                    |            |
| que ve y quiere derechamente y ama:                                                                                   | 105        |
| «Bien veo, padre mío, que se encona                                                                                   | - 7        |
| L                                                                                                                     |            |

84] Antes que el papa Clemente V, gascón, engañe al emperador Enrique VII, fingiendo ser su amigo y traicionándole después. Es decir, antes de 1312.

lo tempo verso me, per colpo darmi
tal, ch'è piú grave a chi piú s'abbandona;
per che di provedenza è buon ch'io m'armi,
si che, se 'l loco m'è tolto piú caro,
io non perdessi li altri per miei carmi.
Giú per lo mondo sanza fine amaro,
e per lo monte del ciu bel cacume

li occhi della mia donna mi levaro, e poscia per lo ciel di lume in lume, ho io appreso quel che s'io ridico,

117 a molti fia sapor di forte agrume; e s'io al vero son timido amico, temo di perder viver tra coloro

120 che questo tempo chiameranno antico». La luce in che rideva il mio tesoro ch'io trovai lí, si fe' prima corusca,

quale a raggio di sole specchio d'oro; indi rispuose: «Coscienza fusca o della propria o dell'altrui vergogna pur sentirà la tua parola brusca.

126 pur sentirà la tua parola brusca. Ma nondimen, rimossa ogni menzogna, tutta tua vision fa manifesta;

129 e lascia pur grattar dov'è la rogna. Ché se la voce tua serà molesta nel primo gusto, vital nutrimento

132 lascerà poi, quando sarà digesta. Questo tuo grido farà come vento, che le piú alte cime piú percuote;

135 e ciò non fa d'onor poco argomento. Però ti son mostrate in queste rote,

120] Es decir, esi por respetos humanos no digo cuanto he aprendido en este viaje ultraterreno, temo no ser famoso y hon-

# 107-136] Cielo V: Espíritus militantes

| el tiempo contra mí, para golpearme;         |      |
|----------------------------------------------|------|
| que es más grave a quién más se le abandona. | 108  |
| De prevención, por ello, debo armarme;       |      |
| y, si el lugar me quitan más amado,          |      |
| mis versos los demás no han de vedarme.      | III  |
| Por el mundo sin fin acibarado               |      |
| y por el monte desde cuya cumbre             |      |
| los ojos de mi dama me han alzado,           | 114  |
| por el cielo después, de lumbre en lumbre,   | •    |
| cosas llegué a saber que, si atestiguo,      |      |
| pondrán en muchas bocas acedumbre;           | 117  |
| y si con la verdad me muestro ambiguo,       | ,    |
| no vivir entre aquellos ya deploro           |      |
| que al tiempo mío llamarán antiguo».         | 120  |
| La luz en que reía mi tesoro,                |      |
| que allí encontré, brilló como corusca       |      |
| rayo de sol en un espejo de oro,             | 123  |
| y respondió: «Quien su conciencia ofusca     | J    |
| con la vergüenza propia o con la ajena       |      |
| será quien llame a tu palabra brusca.        | 126  |
| Pero toda mentira tú condena,                |      |
| y tu visión entera manifiesta;               |      |
| que rascarse la sarna es cosa buena.         | 129  |
| Pues si al gusto tu voz se hace molesta      | . ,  |
| al principio, dará buen nutrimiento          |      |
| poco después, y no será indigesta.           | 132  |
| Tu grito hará lo mismo que hace el viento    | -3   |
| que golpea las rocas más cimeras;            |      |
| y esto de honor no es débil argumento.       | 135  |
| Se te han mostrado, así, en estas esferas    | - 32 |
| , .                                          |      |
| rado en los tiempos venideros'.              |      |

nel monte e nella valle dolorosa

138 pur l'anime che son di fama note,
che l'animo di quel ch'ode, non posa
né ferma fede per essemplo ch'aia
la sua radice incognita ed ascosa,
142 né per altro argomento che non paia».

### 137-142] Cielo V: Espíritus militantes

y en el monte y la sima dolorida
las almas a la fama duraderas,
que al ánimo del que oye no convida
ni convence el ejemplo cuando tiene
la raíz ignorada y escondida,
ni un argumento que sin fuerza suene».

142

# CANTO XVIII

Già si godea solo del suo verbo quello specchio beato, e io gustava lo mio, temprando col dolce l'acerbo; 3 e quella donna ch'a Dio mi menava disse: «Muta pensier: pensa ch'i' sono 6 presso a colui ch'ogni torto disgrava». Io mi rivolsi all'amoroso sono del mio conforto: e qual io allor vidi nelli occhi santi amor, qui l'abbandono; 9 non perch'io pur del mio parlar diffidi, ma per la mente che non può reddire sovra sé tanto, s'altri non la guidi. 12 Tanto poss'io di quel punto ridire, che, rimirando lei, lo mio affetto libero fu da ogni altro disire, 15 fin che il piacere etterno, che diretto raggiava in Beatrice, dal bel viso mi contentava col secondo aspetto. 18 Vincendo me col lume d'un sorriso. ella mi disse «Volgiti ed ascolta; ché non pur ne' miei occhi è paradiso». 21 Come si vede qui alcuna volta l'affetto nella vista, s'elli è tanto, che da lui sia tutta l'anima tolta, 24

# CANTO XVIII

| Ya se gozaba sólo de su verbo               |    |
|---------------------------------------------|----|
| aquel beato espejo, y yo templaba           |    |
| en el mío lo dulce con lo acerbo;           | 3  |
| y la dama que a Dios me encaminaba          | _  |
| dijo: «Cambia de idea, y ve que poso        |    |
| junto al que todo entuerto y mal desgrava». | 6  |
| Volví la vista a aquel son amoroso          |    |
| de mi consuelo; y cuánto amor veía          |    |
| en su mirada aquí decir no oso;             | 9  |
| no por desconfiar del habla mía,            |    |
| mas porque no repite el pensamiento         |    |
| lo que le excede, si otro no le guía.       | 12 |
| Sólo puedo decir de aquel momento           |    |
| que, mientras la miraba así, mi afecto      |    |
| a otro deseo ya no estaba atento,           | 15 |
| pues el placer eterno, que directo          |    |
| iba a Beatriz, desde su rostro quiso        |    |
| que me alegrase su segundo aspecto.         | 18 |
| A su sonrisa viéndome sumiso,               |    |
| ella me dijo: «Vuélvete y atiende,          |    |
| que no hay sólo en mis ojos paraíso».       | 21 |
| Como de vez en cuando aquí se enciende      |    |
| el efecto en la vista, cuando es tanto      |    |
| que el alma por completo de él se prende,   | 24 |
|                                             |    |
| Aristóteles, objeto del pensamiento.        |    |
|                                             |    |

213

Cielo V

cosí nel fiammeggiar del fulgor santo, a ch'io mi volsi, conobbi la voglia in lui di ragionarmi ancora alquanto. 27 El cominciò: «In questa quinta soglia dell'albero che vive della cima e frutta sempre e mai non perde foglia, 30 spiriti son beati, che giú, prima che venissero al ciel, fuor di gran voce, sí ch'ogni Musa ne sarebbe opima. 33 Però mira ne' corni della croce: quello ch'io nomerò, li farà l'atto che fa in nube il suo foco veloce». 36 Io vidi per la croce un lume tratto dal nomar Iosuè com'el si feo; né mi fu noto il dir prima che 'l fatto. 39 E al nome dell'alto Maccabeo vidi moversi un altro roteando. e letizia era ferza del paleo. 42 Cosí per Carlo Magno e per Orlando due ne segui lo mio attento sguardo, com'occhio segue suo falcon volando. 45 Poscia trasse Guiglielmo, e Renoardo, e'l duca Gottifredi la mia vista 48 per quella croce, e Ruberto Guiscardo. Indi, tra l'altre luci mota e mista, mostrommi l'alma che m'avea parlato qual era tra i cantor del cielo artista. 51

30] En este Quinto Cielo (el de Marte), que vive de su cima (Dios) y no de sus raíces como los árboles terrenos, lo que no le impide dar hojas y fruto.

48] Guillermo de Orange, celebrado por un ciclo de la épica medieval francesa; Renoardo, pagano convertido y bau-

#### 25-51] Cielo V: Espíritus militantes

| así en el flamear del fulgor santo           |    |
|----------------------------------------------|----|
| al que yo me volví, vi reflejado             |    |
| el vivo afán de razonarme un tanto.          | 27 |
| «En este quinto umbral del elevado           | •  |
| árbol», dijo, «que vive de la cima           |    |
| y hojas no pierde y da fruto granado,        | 30 |
| almas hay que gozaron tanta estima,          | _  |
| antes de aquí encontrarse, por su fama,      |    |
| que a toda Musa harían ser opima.            | 33 |
| Pero mira a la cruz de rama a rama:          |    |
| que los que nombre, habrán de comportarse    |    |
| como en la nube su ligera llama».            | 36 |
| Cuando nombró a Josué, vi desplazarse        |    |
| por la cruz, al instante, un centelleo;      |    |
| que al dicho el hecho quiso anticiparse.     | 39 |
| Y ante el nombre del alto Macabeo            |    |
| otra luz vi que vueltas iba dando,           |    |
| pues zumbel del peón fue su recreo.          | 42 |
| A Carlomagno y a Roldán mirando,             |    |
| al seguir sus dos luces no fui tardo,        |    |
| que hice como quien ve a su halcón volando.  | 45 |
| Después seguí a Guillermo y a Renoardo       |    |
| y al duque Godofredo con la vista            |    |
| por la cruz, y a Roberto, el buen Guiscardo. | 48 |
| Luego, entre tanta luz movida y mista,       |    |
| mostróme el alma que me había hablado        |    |
| que en el coro del cielo ella era artista.   | 51 |

tizado por el anterior, era un gigante de carácter épico-burlesco; Godofredo de Buillón, jefe de la Primera Cruzada; Roberto Guiscardo (v. Inf. xviii. 14 n), fue duque de Apulia y Calabria y murió en 1085.

Io mi rivolsi dal mio destro lato per vedere in Beatrice il mio dovere o per parlare o per atto segnato; 54 e vidi le sue luci tanto mere, tanto gioconde, che la sua sembianza vinceva li altri e l'ultimo solere. 57 E come, per sentir piú dilettanza bene operando, l'uom di giorno in giorno 60 s'accorge che la sua virtute avanza, sí m'accors'io che 'l mio girar dintorno col cielo insieme avea cresciuto l'arco. veggendo quel miracol piú adorno. 63 E qual è'l trasmutare in picciol varco di tempo in bianca donna, quando il volto 66 suo si discarchi di vergogna il carco, tal fu nelli occhi miei, quando fui vòlto, per lo candor della temprata stella 69 sesta, che dentro a sé m'avea ricolto. Io vidi in quella giovial facella lo sfavillar dell'amor che lí era, segnare alli occhi miei nostra favella. 72 E come augelli surti di rivera quasi congratulando a lor pasture, fanno di sé or tonda or altra schiera, 75 sí dentro ai lumi sante creature volitando cantavano, e faciensi 78 or D, or I, or L in sue figure. Prima, cantando, a sua nota moviensi; poi, diventando l'un di questi segni,

69] Beatriz y el poeta acaban de entrar en Júpiter. 70] Jovial, porque el astro está consagrado a Jove (Júpiter).

#### 52-80] Cielo VI: Espíritus justos

| Yo entonces me volví del diestro lado      |    |
|--------------------------------------------|----|
| por ver en Beatriz a mi deber,             |    |
| con habla o ademanes, señalado;            | 54 |
| y sus luces tan claras pude ver            |    |
| y jocundas, que entonces su semblante      |    |
| venció a todos y al último soler.          | 57 |
| Y como un sentimiento edificante,          |    |
| cuando obra bien, al hombre cada día       |    |
| muestra que su virtud sigue adelante,      | 60 |
| así pude advertir cómo crecía              |    |
| el arco de mi giro con el cielo,           |    |
| viendo que aquel milagro más lucía.        | 63 |
| Y cual es el mudarse en corto vuelo        |    |
| de tiempo en blanca dama, cuando suelto    |    |
| queda en su rostro avergonzado anhelo,     | 66 |
| tal fue en mis ojos, cuando estuve vuelto, |    |
| por el candor de la templada estrella      |    |
| sexta, cuando su luz me tuvo envuelto.     | 69 |
| Yo observar pude en la jovial centella     |    |
| el destellar de amor que suyo era,         |    |
| de nuestro hablar mostrándome la huella.   | 72 |
| Y como aves que dejan la ribera            |    |
| casi congratulando a sus pasturas,         |    |
| que hacen de sí curvada u otra hilera,     | 75 |
| así, en la luz, las santas criaturas       |    |
| volitando cantaban, y se hacían            | ,  |
| ya $D$ , ya $I$ , ya $L$ en sus figuras.   | 78 |
| Primero, con sus cantos se movían;         |    |
| luego, siendo uno de estos caracteres,     |    |

72] La huella de nuestro hablar es la escritura. Seguidamente, las almas luminosas de Júpiter compondrán una serie de letras y, luego, sobre la última de ellas, una figura de águila.

un poco s'arrestavano e taciensi. 81 () diva Pegasea che li 'ngegni fai gloriosi e rendili longevi, ed essi teco le cittadi e' regni, 84 illustrami di te, sí ch'io rilevi le lor figure com'io l'ho concette: 87 paia tua possa in questi versi brevi! Mostrarsi dunque in cinque volte sette vocali e consonanti; ed io notai le parti si, come mi parver dette. 90 DILIGITE IUSTITIAM primai fur verbo e nome di tutto 'l dipinto; Qui Iudicatis Terram fur sezzai. 93 Poscia nell'emme del vocabol quinto rimasero ordinate; sí che Giove pareva argento lí d'oro distinto. 96 E vidi scendere altre luci dove era il colmo dell'emme, e li quetarsi cantando, credo, il ben ch'a sé le move. 99 Poi come nel percuoter de' ciocchi arsi surgono innumerabili faville, onde li stolti sogliono agurarsi; 102 resurger parver quindi più di mille luci, e salir, qual assai e qual poco si come il sol che l'accende sortille; 105 e quietata ciascuna in suo loco, la testa e 'l collo d'un'aguglia vidi 108 rappresentare a quel distinto foco.

82] Pegasea, por Musa, llamada así porque la fuente Helicona, propia de las Musas, nació de una pisada del caballo alado Pegaso. Landino entiende que se refiere a Calíope o Urania; Benvenuto, que a las nueve, aunque se exprese en singular.

#### 81-108] Cielo VI: Espíritus justos

| paradas y calladas se veían.              | 81  |
|-------------------------------------------|-----|
| ¡Oh Pegasea, que al ingenio quieres       |     |
| longevidad prestar y, si lo mueves,       |     |
| a reinos y ciudades la confieres,         | 84  |
| ilústrame, y exponga los relieves         | •   |
| de las figuras que ahora he concebido:    |     |
| muestra tu fuerza en estos versos breves! | 87  |
| Consonante o vocal, se han sucedido       | •   |
| cinco letras por siete en dos letreros;   |     |
| y una por una yo las he leído.            | 90  |
| DILIGITE IUSTITIAM, los primeros          |     |
| nombre y verbo, cada uno bien distinto;   |     |
| QUI IUDICATIS TERRAM, los postreros.      | 93  |
| Luego, en la M del vocablo quinto         | ,,, |
| se ordenaron; y Jove parecía              |     |
| de argento ser y verse de oro tinto.      | 96  |
| Descender otras luces yo veía             |     |
| a lo alto de la M, y aquietarse           |     |
| cantando, creo, al bien que las movía.    | 99  |
| Y como del tizón suelen alzarse           | .,, |
| chispas innumerables, si es golpeado,     |     |
| con que los tontos suelen augurarse;      | 102 |
| así más de mil luces se han alzado        |     |
| más o menos, según dispuso el juego       |     |
| el sol que con su luz las ha inflamado.   | 105 |
| Cuando en su sitio se aquietaron luego,   |     |
| vi de un águila el cuello y la cabeza     |     |
| representar a aquel distinto fuego.       | 108 |
| 1                                         |     |

93] «Diligite iustitiam qui iudicatis terram»: 'Amad a la justicia los que gobernáis (juzgáis) la tierra'. Es el principio del libro de la Sabiduría de Salomón.

Quei che dipinge li, non ha chi 'l guidi; ma esso guida, e da lui si rammenta quella virtú ch'è forma per li nidi. 111 L'altra beatitudo, che contenta pareva prima d'ingigliarsi all'emme, con poco moto seguitò la 'mprenta. 114 O dolce stella, quali e quante gemme mi dimostraro che nostra giustizia effetto sia del ciel che tu ingemme! 117 Per ch'io prego la mente in che s'inizia tuo moto e tua virtute, che rimiri ond'esce il fummo che 'l tuo raggio vizia; 120 si ch'un'altra fiata omai s'adiri del comperare e vender dentro al templo che si murò di segni e di martiri. 123 O milizia del ciel cu' io contemplo, adora per color che sono in terra tutti sviati dietro al malo essemplo! 126 Già si solea con le spade far guerra; ma or si fa togliendo or qui, or quivi lo pan che'l pio Padre a nessun serra. 129 Ma tu che sol per cancellare scrivi, pensa che Pietro e Paulo, che moriro per la vigna che guasti, ancor son vivi. 132 Ben puoi tu dire: «l' ho fermo 'l disiro sí a colui che volle viver solo e che per salti fu tratto al martiro, 136 ch'io non conosco il pescator né Polo».

111] El nido es el planeta Júpiter.

113] La M parecía un lirio heráldico.

El humo de los vicios que vela la luz de la justicia. La guerra se hacía antes con las armas materiales, pero

hoy se hace con las espirituales, mediante la excomunión.

#### 109-136] Cielo VI: Espíritus justos

| Nadie al que la pintó presta destreza,    |     |
|-------------------------------------------|-----|
| pues él guía, y origen es de aquella      |     |
| virtud que al nido da forma y belleza.    | III |
| La otra beatitud que, alegre y bella,     |     |
| prestó a la M los liliales temas,         |     |
| movióse poco al completar la huella.      | 114 |
| ¡Oh dulce estrella, cuántas y qué gemas   | •   |
| me demostraron que nuestra justicia       |     |
| es efecto del cielo que tú engemas!       | 117 |
| Así, ruego a la mente en que se inicia    | •   |
| tu movimiento y tu virtud que inquiera    |     |
| quién hace el humo que tu rayo vicia;     | 120 |
| de modo que otra vez airarse quiera       |     |
| del comprar y vender dentro del templo    |     |
| que hecho con signos y martirios fuera.   | 123 |
| ¡Oh milicia del cielo que contemplo,      |     |
| adora por los que andan en la tierra      |     |
| extraviados por el mal ejemplo!           | 126 |
| Con espadas se hacía antes la guerra;     |     |
| mas hoy, acá y allá, se hace quitando     |     |
| el pan que el pío Padre a nadie cierra.   | 129 |
| Tú, que escribes no más para ir borrando, |     |
| a Pablo y Pedro ve, que aún tienen vida,  |     |
| morir por esa vid que estás secando.      | 132 |
| Bien decir puedes: «Mi alma tan prendida  |     |
| está de aquel cuyo martirio precio        |     |
| fue de un baile, y el yermo su guarida,   |     |
| que al pescador y a Pablo los desprecio». | 136 |

130] El papa borra a los excomulgados del libro de la Iglesia. 136] El papa puede decir que ama a San Juan Bautista porque su efigie figura en la moneda de Florencia, mientras desprecia a los apóstoles Pedro y Pablo.

## CANTO XIX

Parea dinanzi a me con l'ali aperte la bella image che nel dolce frui liete facevan l'anime conserte: 3 parea ciascuna rubinetto in cui raggio di sole ardesse si acceso, 6 che ne' miei occhi rifrangesse lui. E quel che mi convien ritrar testeso, non portò voce mai, né scrisse incostro, né fu per fantasia già mai compreso; 9 ch'io vidi e anche udi' parlar lo rostro, e sonar nella voce e io e mio, quand'era nel concetto e 'noi' e 'nostro'. 12 E cominciò: «Per esser giusto e pio son io qui essaltato a quella gloria che non si lascia vincere a disio; 15 ed in terra lasciai la mia memoria sí fatta, che la genti lí malvage 18 commendan lei, ma non seguon la storia». Cosí un sol calor di molte brage si fa sentir, come di molti amori usciva solo un suon di quella image. 21 Ond'io appresso: «O perpetui fiori dell'etterna letizia, che pur uno parer mi fate tutti vostri odori, 24 No sigue los ejemplos de la historia de los hombres justos; o bien, no sigue, con su actuación, la historia de la jus-

# CANTO XIX

| alegría ncertadas: 3 n, ncendido, ada mía. 6 ido,                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n,<br>ncendido,<br>ada mía. 6                                                                                                                                                            |
| n,<br>ncendido,<br>ada mía. 6                                                                                                                                                            |
| ncendido,<br>ada mía. 6                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                          |
| ido,                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |
| ie ahora muestro,                                                                                                                                                                        |
| mprendido; 9                                                                                                                                                                             |
| erbo diestro                                                                                                                                                                             |
| nó mío,                                                                                                                                                                                  |
| to 'nos' y 'nuestro'. 12                                                                                                                                                                 |
| y ser pío,                                                                                                                                                                               |
| aquella gloria                                                                                                                                                                           |
| u albedrío; 15                                                                                                                                                                           |
| memoria                                                                                                                                                                                  |
| abajo el malvado                                                                                                                                                                         |
| e la historia». 18                                                                                                                                                                       |
| diado                                                                                                                                                                                    |
| titud de amores                                                                                                                                                                          |
| an prestado. 21                                                                                                                                                                          |
| erpetuas flores                                                                                                                                                                          |
| hacéis uno                                                                                                                                                                               |
| nos y olores, 24                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                          |
| erbo diestro nó mío, to 'nos' y 'nuestro'.  y ser pío, aquella gloria u albedrío; memoria abajo el malvado e la historia». diado titud de amores an prestado. erpetuas flores hacéis uno |

Cielo VI

solvetemi, spirando, il gran digiuno che lungamente m'ha tenuto in fame, non trovandoli in terra cibo alcuno. 27 Ben so io che se 'n cielo altro reame la divina giustizia fa suo specchio, che 'l vostro non l'apprende con velame. 30 Sapete come attento io m'apparecchio ad ascoltar; sapete qual è quello dubbio che m'è digiun cotanto vecchio». 33 Quasi falcone ch'esce del cappello, move la testa e con l'ali si plaude, 36 voglia mostrando e faccendosi bello, vid'io farsi quel segno, che di laude della divina grazia era contesto, con canti quai si sa chi là su gaude. 39 Poi cominciò: «Colui che volse il sesto allo stremo del mondo, e dentro ad esso distinse tanto occulto e manifesto, 42 non poté suo valor sí fare impresso in tutto l'universo, che 'l suo verbo non rimanesse in infinito eccesso. 45 E ciò fa certo che 'l primo superbo, che fu la somma d'ogni creatura, 48 per non aspettar lume, cadde acerbo; e quinci appar ch'ogni minor natura è corto recettacolo a quel bene che non ha fine e sé con sé misura. 51

<sup>33]</sup> El poeta sabe que los beatos leen directamente en su mente y por eso, en lugar de exponer su pregunta, los invita a hacer dicha lectura.

<sup>42]</sup> El que volvió el sextante es Dios mismo, presentado aquí como creador, casi arquitecto del universo.

#### 25-51 Cielo VI: Espíritus justos

| resolvedme, espirando, el gran ayuno     |    |
|------------------------------------------|----|
| que largamente me ha tenido hambriento,  |    |
| * * 1 1 1                                | 27 |
| Bien sé que si en el cielo otro aposento |    |
| de la justicia eterna es el espejo,      |    |
|                                          | 30 |
| Sabed que atentamente me aparejo         |    |
| a escuchar; y sabed qué duda es ésta     |    |
|                                          | 33 |
| Como halcón sin capuz mueve la testa     |    |
| y con las propias alas se ovaciona,      |    |
|                                          | 36 |
| así a aquel signo vi, que perfecciona    | _  |
| la gracia de los cielos informante       |    |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 39 |
| Y luego dijo: «El que volvió el sextante |    |
| al extremo del mundo, y a él dio acceso  |    |
| a tanto que es oculto o es flagrante,    | 42 |
| no pudo su valor dejar impreso           | •  |
| en todo el universo: que su verbo        |    |
| no se quedase en infinito exceso.        | 45 |
| Y esto lo prueba que el primer superbo,  |    |
| que fue suma de toda criatura,           |    |
| por no esperar la luz, cayera acerbo;    | 48 |
| y por eso cualquier menor natura         |    |
| a aquel bien por completo no contiene,   |    |
| pues, infinito, él solo se mensura.      | 51 |

45] 'De manera que ese infinito exceso hiciese al mundo incomprensible a los hombres por su excesiva semejanza a Dios, incomprensible para la mente humana'. Esta es la interpretación que nos parece más acertada ( $\nu$ ., para apoyarla, el terceto siguiente).

Dunque vostra veduta, che convene essere alcun de' raggi della mente di che tutte le cose son ripiene, 54 mon pò da sua natura esser possente tanto, che suo principio discerna molto di là da quel che l'è parvente. 57 Però nella giustizia sempiterna la vista che riceve il vostro mondo. 60 com'occhio per lo mare, entro s'interna; che, ben che dalla proda veggia il fondo, in pelago nol vede; e nondimeno 63 ègli, ma cela lui l'esser profondo. Lume non è, se non vien dal sereno che non si turba mai; anzi è tenebra, 66 od ombra della carne, o suo veleno. Assai t'è mo aperta la latebra che t'ascondeva la giustizia viva, 69 di che facei question cotanto crebra; ché tu dicevi: "Un uom nasce alla riva dell'Indo, e quivi non è chi ragioni di Cristo né chi legga né chi scriva; 72 e tutti suoi voleri e atti boni sono, quanto ragione umana vede, sanza peccato in vita od in sermoni. 75 Muore non battezzato e sanza fede: ov'è questa giustizia che 'l condanna? ov'è la colpa sua, se ei non crede?" 78 Or tu chi se' che vuo' sedere a scranna, per giudicar di lingi mille miglia

69] La idea expresada por estos versos es clara: así como se puede ver el mar y estar seguro de su existencia, pero no penetrar en sus profundidades, del mismo modo se puede ad-

#### 52-80] Cielo VI: Espíritus justos

| Por eso vuestra vista, que conviene         |    |
|---------------------------------------------|----|
| que se forme de un rayo de la mente         |    |
| que en su interior toda criatura tiene,     | 54 |
| no es por naturaleza tan potente            |    |
| que su propio principio ella discierna      |    |
| profundizando mucho en lo aparente.         | 57 |
| Por esto, en la justicia sempiterna,        |    |
| la vista que recibe vuestro mundo,          |    |
| como el ojo en el mar, dentro se interna:   | 60 |
| que si el fondo a la orilla ve, el rotundo  |    |
| piélago no divisa; y no es ajeno            |    |
| al mismo, mas lo cela el ser profundo.      | 63 |
| No hay luz, salvo si viene del sereno,      | _  |
| que no se turbe; y lóbrego es el resto,     |    |
| o sombra de la carne, o su veneno.          | 66 |
| Asaz el escondrijo es manifiesto            |    |
| que te ocultaba la justicia viva,           |    |
| que tantas dudas en tu mente ha puesto;     | 69 |
| que decías: "Del río Indo en la riba        |    |
| nace un hombre, y allí no hay quien razones |    |
| de Cristo dé, o las lea o las escriba,      | 72 |
| y buenos son sus actos e intenciones,       |    |
| hasta allí donde el juicio humano ve,       |    |
| sin pecado en el habla o las acciones.      | 75 |
| Muere sin el bautismo y sin la fe:          |    |
| ¿por qué justicia ha sido condenado?        |    |
| ¿Cuál es la culpa suya, si no cree?"        | 78 |
| ¿Quién eres tú que quieres un estrado       |    |
| y juzgar a mil millas de distancia,         |    |

vertir la justicia de Dios, pero no penetrar en sus arcanos. 70] El águila resuelve, a partir de este verso, las dudas que ha leído en la mente del poeta, empezando por enunciarlas.

8rcon la veduta corta d'una spanna? Certo a colui che meco s'assottiglia, se la Scrittura sovra voi non fosse, 84 da dubitar sarebbe a maraviglia. Oh terreni animali! oh menti grosse! La prima volontà, ch'è da sé bona 87 da sé, ch'è sommo ben, mai non si mosse. Cotanto è giusto quanto a lei consona: nullo creato bene a sé la tira. ma essa, radiando, lui cagiona». 90 Quale sovresso il nido si rigira poi c'ha pasciuti la cicogna i figli, e come quel che'è pasto la rimira; 93 cotal si fece, e si levai i cigli, la benedetta imagine, che l'ali 96 movea sospinte da tanti consigli. Roteando cantava, e dicea: «Quali son le mie note a te, che non le 'ntendi, tal è il giudicio etterno a voi mortali». 99 Poi si quetaro quei lucenti incendi dello Spirito Santo ancor nel segno che fe' i Romani al mondo reverendi, 102 esso ricominciò: «A questo regno non salí mai chi non credette 'n Cristo, vel pria vel poi ch'el si chiavasse al legno. 105 Ma vedi: molti gridan "Cristo, Cristo!", che saranno in giudicio assai men prope a lui, che tal che non conosce Cristo; 108 e tai Cristiani dannerà l'Etiope,

96] Los pensamientos concordes (consejos) de los bienaventurados, que se expresaban mediante un alegre mover de alas de la figura que estaban formando.

#### 81-109] Cielo VI: Espíritus justos

|                                                                                                                                        | 84  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| si sobre él la Escritura no estuviera,<br>dudas tener podría en abundancia.<br>¡Oh almas terrenas! ¡Oh mente grosera!                  | •   |
| La voluntad primera, que en sí es buena, y que es el sumo bien, jamás se altera.  Justo es lo que con ella bien consuena:              | 87  |
| nada que fue creado de ella tira,<br>mas, radiando, le da existencia plena».<br>Cual la cigüeña sobre el nido gira                     | 90  |
| a los hijos cebados alegrando,<br>y como el que, saciado ya, la mira,<br>tal hice yo; y, las cejas elevando                            | 93  |
| la imagen, a sus alas inmortales estaban sus consejos meneando.  Dando vueltas cantaba, y dijo: «Cuales                                | 96  |
| son mis notas, que no estás entendiendo,<br>tal es el juicio eterno a los mortales».<br>Quietos quedaron, todavía haciendo,            | 99  |
| los incendios de Dios, el distintivo<br>que hizo al nombre Romano reverendo,<br>y prosiguió: «Vedado está el arribo                    | 102 |
| a este reino de aquel que no ve en Cristo,<br>en la cruz, después y antes, al Dios vivo.<br>Mas mira: muchos gritan "¡Cristo, Cristo!" | 105 |
| que en el juicio serán menos cercanos<br>a él, que alguno que no conoce a Cristo;<br>condenará el etíope a esos cristianos,            | 108 |

102] Este signo es el águila heráldica romana (v. vi. 1-99 nn).

quando si partiranno i due collegi, l'uno in etterno ricco, e l'altro inope. 111 Che potran dir li Perse a' vostri regi, come vedranno quel volume aperto nel qual si scrivon tutti suoi dispregi? 114 Li si vedrà, tra l'opere d'Alberto, quella che tosto moverà la penna. per che 'l regno di Praga fia diserto. 117 Lí si vedrà il duol che sovra Senna induce, falseggiando la moneta, auel che morrà di colpo di cotenna. 120 Lí si vedrà la superbia ch'asseta, che fa lo Scotto e l'Inghilese folle, sí che non può soffrir dentro a sua meta. 123 Vedrassi la lussuria e'l viver molle di quel di Spagna e di quel di Boemme. che mai valor non conobbe né volle. 126 Vedrassi al Ciotto di Ierusalemme segnata con un'I la sua bontate, quando 'l contrario segnerà un'emme. 120 Vedrassi l'avarizia e la viltate di quei che guarda l'isola del foco, ove Anchise finí la lunga etate. 132

tres por V y otros tres por E, formando así, acrósticamente, la palabra lue, it. 'peste', porque los malos príncipes de que hablan los nueve tercetos son, para Dante, la peste de la Cristiandad (v. otro acróstico en Purg. XII 23-63).

117] Alberto I de Austria, que invadió injustamente el

reino de Praga en 1304.

Felipe el Hermoso de Francia, que mandará falsificar moneda y morirá al ser desmontado por un jabalí... y golpeado por el pelo del animal.

#### 110-132] Cielo VI: Espíritus justos

| al ver los dos colegios separados:          |     |
|---------------------------------------------|-----|
| ricos los justos, pobres los insanos.       | III |
| ¿Cuál vuestros reyes han de ser juzgados    |     |
| por los persas, al ver el libro abierto     |     |
| en que están sus desprecios apuntados?      | 114 |
| Las obras se verán allí de Alberto          | ·   |
| y, entre ellas, pronto escrito será el celo |     |
| que del reino de Praga hizo un desierto.    | 117 |
| Leeráse allí del Sena el mucho duelo,       | •   |
| que inducirá, moneda falseando,             |     |
| quien morirá golpeado por el pelo.          | 120 |
| La sed veráse y el orgullo infando          |     |
| del Escocés y del Inglés demente,           |     |
| que no están sus fronteras tolerando.       | 123 |
| Veráse en la lujuria, muellemente,          | J   |
| al de España, y veráse al de Bohemia,       |     |
| que no supo ni quiso ser valiente.          | 126 |
| Verán que con la I al Cojo se premia        |     |
| de su Ierusalem, por su bondad,             |     |
| mientras a lo contrario la M apremia.       | 129 |
| Veráse la avaricia y la maldad              |     |
| del que guardando está la isla del fuego,   |     |
| donde Anquises finó su larga edad.          | 132 |

123] El rey de Inglaterra, Eduardo II, y el de Escocia, Robert Bruce.

126] Fernando IV de Castilla (1295-1312) y Wenceslao IV de Bohemia (v. Purg. VII. 102 n).

129] Este Cojo es Carlos II de Anjou, rey de Nápoles y de Jerusalén, cuyas obras buenas se pueden contar con el número I y las malas son el número M (mil).

132] La isla del fuego es Sicilia, guardada por Federico II de Aragón, en la que murió el padre de Eneas (*Eneida* 111. 707 y ss.).

E a dare ad intender quanto è poco, la sua scrittura fian lettere mozze, che noteranno molto in parvo loco. 135 E parranno a ciascun l'opere sozze del barba e del fratel, che tanto egregia nazione e due corone han fatte bozze. 138 E quel di Portogallo e di Norvegia lí si conosceranno, e quel di Rascia che male ha visto il conio di Vinegia. 141 Oh beata Ungheria se non si lascia piú malmenare! e beata Navarra se s'armasse del monte che la fascia! 144 E creder de' ciascun che già, per arra di questo, Nicosia e Famagosta per la lor bestia si lamenti e garra, che dal fianco dell'altre non si scosta».

138] Jaime de Mallorca, tío de Federico II, y del hermano

de éste, Jaime II de Aragón.

141] El rey Don Dionís de Portugal (1279-1325), Akón VII de Noruega y Esteban II, señor de Suebia, Bosnia, Croacia y Dalmacia (Rascia). Este último acentuó con malos fines el parecido entre su moneda y la veneciana.

144] El poeta invita a Hungría y Navarra a defenderse de

#### 133-148] Cielo VI: Espíritus justos

| En su escritura notaráse luego             |     |
|--------------------------------------------|-----|
| cuán poco es su valor, pues, abreviadas,   |     |
| ocuparán las letras poco pliego.           | 135 |
| En él leerán las obras desgraciadas        |     |
| del tío y del hermano, que han manchado    |     |
| su tierra y dos coronas malhadadas.        | 138 |
| El que hay en Portugal será apuntado,      |     |
| y el de Noruega, y el de Rascia reo,       |     |
| que el cuño de Venecia ha malmirado.       | 141 |
| Feliz serás, Hungría, si el deseo          | •   |
| resistes del mal rey, y tú, Navarra,       |     |
| si te armas con el monte Pirineo.          | 144 |
| Y creer deben todos que, por arra          |     |
| de todo esto, Nicosia y Famagusta          |     |
| se duelen de la bestia, y de su garra,     |     |
| que de andar con las otras siempre gusta». | 148 |

#### la casa real de Francia.

147] Como seguridad anticipada (arra) de lo que ha de acontecer, ahí está el ejemplo de las dos principales ciudades de Chipre, Nicosia y Famagusta, que se duelen de su rey Enrique II, tratado aquí de bestia feroz, que también era de estirpe francesa. Para la antipatía de Dante por la casa real francesa, v. Purg. xx, 43-96 nn.

### CANTO XX

Quando colui che tutto 'l mondo alluma dell'emisperio nostro si discende, che 'l giorno d'ogne parte si consuma, 3 lo ciel, che sol di lui prima s'accende. subitamente si rifà parvente per molte luci, in che una risplende; 6 e questo atto del ciel mi venne a mente, come 'l segno del mondo e de' suoi duci nel benedetto rostro fu tacente: 9 però che tutte quelle vive luci. vie piú lucendo, cominciaron canti da mia memoria labili e caduci 12 O dolce amor che di riso t'ammanti. quanto parevi ardente in que' flailli. ch'avieno spirto sol di pensier santi! 15 Poscia che i cari e lucidi lapilli ond'io vidi ingemmato il sesto lume т8 puoser silenzio alli angelici squilli, udir mi parve un mormorar di fiume che scende chiaro giú di pietra in pietra, mostrando l'ubertà del suo cacume. 21 E come suono al collo della cetra prende sua forma, e sí com'al pertugio della sampogna vento che penetra, 24 Porque cuando el sol aparece, las estrellas parecen no

estar encendidas, no se ven: sólo lo estuvieron antes de salir

## CANTO XX

| Cuando el que tierra y mares ilumina         |       |       |
|----------------------------------------------|-------|-------|
| del hemisferio nuestro tal desciende         |       |       |
| que por doquiera el día se termina,          |       | 3     |
| el cielo, que antes que él sólo se enciende, |       | -     |
| se hace de pronto nuevo y aparente           |       |       |
| por muchas luces en las que una esplende     | ,     | 6     |
| y este hecho celestial vino a mi mente       |       |       |
| cuando el signo del mundo y de sus guías     |       |       |
| dejó al bendito rostro estar silente;        |       | 9     |
| pues todas las lucientes alegrías            |       | -     |
| lucieron más y más, cantando un canto        |       |       |
| que no conservan las memorias mías.          |       | 12    |
| ¡Oh amor que vela de sonrisa un manto,       |       |       |
| cómo ardían tus flautas siderales            |       |       |
| con el aliento del pensar más santo!         |       | 15    |
| Cuando los caros lúcidos cristales           |       |       |
| con que a la sexta luz viera enjoyada        |       |       |
| callaron sus esquilas celestiales,           |       | 18    |
| yo creí oír de un río la tonada,             |       |       |
| que va de piedra en piedra descendiendo,     |       |       |
| mostrando que su fuente es abastada.         |       | 21    |
| Y lo mismo que el son va componiendo         |       |       |
| el cuello de la lira, y la apertura          |       |       |
| de la zampoña, al viento recibiendo,         |       | 24    |
| •                                            |       | •     |
| el sol.  8] Este signo pianeta Júpiter.      |       |       |
|                                              | Cielo | $v_I$ |
| 235                                          | 3,000 | , .   |

cosi, rimosso d'aspettare indugio, quel mormorar dell'aguglia salissi su per lo collo, come fosse bugio. 27 Fecesi voce quivi, e quindi uscissi per lo suo becco in forma di parole, quali aspettava il core, ov'io le scrissi. 30 «La parte in me, che vede e pate il sole nell'aguglie mortali» incominciommi, «or fisamente riguardar si vole, 33 perché de' fuochi ond'io figura fommi, quelli onde l'occhio in testa mi scintilla, e' di tutti lor gradi son li sommi. 36 Colui che luce in mezzo per pupilla, fu il cantor dello Spirito Santo, che l'Arca traslatò di villa in villa: 39 ora conosce il merto del suo canto, in quanto effecto fu del suo consiglio, per lo remunerar ch'è altrettanto. 42 Dei cinque che mi fan cerchio per ciglio, colui che più al becco mi s'accosta, la vedovella consolò del figlio: -45 ora conosce quanto caro costa non seguir Cristo, per l'esperienza di questa dolce vita e dell'opposta. 48 E quel che segue in la circunterenza di che ragiono, per l'arco superno, morte indugiò per vera penitenza: 51

39] Se trata del rey bíblico David (Purg. x. 93 n).

<sup>31]</sup> Esta parte es el ojo. Se decía que las águilas pueden mirar al sol sin deslumbrarse.

<sup>48]</sup> Es el emperador Trajano (v. Purg. x. 93 n). Una leyenda medieval dice que Trajano estaba en los infiernos, pero

#### 25-51] Cielo VI: Espíritus justos

| así el murmullo aquel tomaba altura           |    |
|-----------------------------------------------|----|
| en el cuello del ave, sin espera,             |    |
| como si en él hubiese una hendedura.          | 27 |
| Allí se volvió voz, y salió afuera            |    |
| por su pico, en un habla que mi absorta       |    |
| mente en mi corazón escribió entera.          | 30 |
| «La parte que en mí ve, y el sol soporta»,    |    |
| comenzóme, «en las águilas mortales,          |    |
| que mires fijamente mucho importa:            | 33 |
| formada estoy por fuegos inmortales,          |    |
| mas los que hacen al ojo que en mí brilla     |    |
| son los que ocupan más altos sitiales.        | 36 |
| Este que en la pupila me rebrilla             |    |
| del Espíritu Santo fue el poeta,              |    |
| que el Arca trasladó de villa en villa.       | 39 |
| El valor de su canto ahora interpreta,        |    |
| pues ve que quien, como él, bien se aconseja, |    |
| halla la recompensa más completa.             | 42 |
| De los cinco que el arco de mi ceja           |    |
| forman, el que a mi pico más se acuesta       |    |
| en la viuda acalló maternal queja:            | 45 |
| ahora conoce bien cuán caro cuesta            |    |
| a Cristo no seguir, por la experiencia        | _  |
| de esta vida tan dulce y de la opuesta.       | 48 |
| Y aquel que sigue en la circunferencia        |    |
| de que hablo, y en el arco está superno,      |    |
| a la muerte atrasó con penitencia:            | 51 |

el papa Gregorio Magno se apiadó de que un varón tan justo no gozase de Dios y consiguió, mediante sus oraciones, que fuese resucitado, lo que aprovechó para bautizarlo y enviarlo al cielo tras su segunda muerte corporal.

51] Ezequías, rey de Judá, que al conocer que iba a morir,

ora conosce che 'l giudicio etterno non si trasmuta, quando degno preco ța crastino là giú dell'odierno. 54 L'altro che segue, con le leggi e meco, sotto buona intenzion che fe' mal frutto, per cedere al pastor si fece greco: 57 ora conosce come il mal dedutto dal suo bene operar non li è nocivo, avvegna che sia 'l mondo indi distrutto. 60 E quel che vedi nell'arco declivo, Guiglielmo fu, cui quella terra plora che piagne Carlo e Federigo vivo: 63 ora conosce come s'innamora lo ciel del giusto rege, ed al sembiante 66 del suo fulgore il fa vedere ancora. Chi crederebbe giú nel mondo errante, che Rifeo Troiano in questo tondo fosse la quinta delle luci sante? 69 Ora conosce assai di quel che 'l mondo veder non può della divina grazia, ben che sua vista non discerna il fondo». 72 Quale allodetta che 'n aere si spazia prima cantando, e poi tace contenta dell'ultima dolcezza che la sazia. 75 tal mi sembiò l'imago della 'mprenta

pidió a Dios más vida para arrepentirse y le fueron concedidos quince años (*Isaías* xvIII. 1-22).

60] Constantino, que al trasladar la sede del Imperio Romano a Constantinopla «se volvió griego». Su supuesta donación testamentaria del Imperio al papa, en la que Dante creía, es para el poeta el origen de los males que azotan a la Cristiandad. Recuérdese que el poeta escribió su tratado Monarchia para defender la tesis de la separación de los poderes

| ahora conoce bien que el juicio eterno                 |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| no se transmuta cuando digno ruego                     |            |
| abajo hace mañana de lo hodierno.                      | 54         |
| Quien, conmigo y la ley, le sigue luego,               | - •        |
| con buen fin, mala fruta ha producido,                 |            |
| pues cediendo al pastor se volvió griego:              | 57         |
| ahora conoce bien que el mal habido                    |            |
| de su buen operar no le es nocivo,                     |            |
| aunque aún se encuentre el mundo destruido.            | 60         |
| Ya en el declive, ve al consecutivo:                   |            |
| Guillermo fue, que aquella tierra llora                |            |
| que a Federico y Carlos llora vivo:                    | 63         |
| ahora conoce cómo se enamora                           |            |
| del justo el rey del cielo, y el semblante             |            |
| de su fulgor te lo hace ver ahora.                     | 66         |
| ¿Quién creería allá en el mundo errante                |            |
| que Rifeo el Troyano, en el jocundo                    |            |
| cerco, es la quinta luz santificante?                  | 69         |
| Ahora conoce bien mucho que el mundo                   |            |
| no puede ver de la divina gracia,                      |            |
| aunque no llegue a ver lo más profundo».               | 72         |
| Como a la alondra que al volar se espacia              |            |
| cantando, y luego calla deleitada                      |            |
| por la última dulzura que la sacia,                    | <i>7</i> 5 |
| así vi yo a la imagen estampada                        |            |
| espiritual y temporal que habría unido dicha donación. |            |

63] Guillermo II el Bueno de Sicilia y Apulia (1166-1189) es llorado después de muerto por sus vasallos; en cambio, éstos lloran en la actualidad (1300) el mal gobierno de Carlos II de Anjou y de Federico II de Aragón.

69] Rifeo es un troyano que murió en la defensa de su ciudad y al que Virgilio llamó «justísimo» (Eneida 11, passim).

dell'etterno piacere, al cui disio 78 ciascuna cosa qual ell'è diventa. E avvegna ch'io fossi al dubbiar mio lí quasi vetro allo color ch'el veste, 81 tempo aspettar tacendo non patío, ma della bocca «Che cose son queste?» mi pinse con la forza del suo peso; 84 per ch'io di coruscar vidi gran feste. Poi appresso, con l'occhio più acceso, lo benedetto segno mi rispose 87 per non tenermi in ammirar sospeso: «Io veggio che tu credi queste cose perch'io le dico, ma non vedi come; sí che, se son credute, sono ascose. 90 Fai come quei che la cosa per nome apprende ben, ma la sua quiditate veder non può se altri non la prome. 93 Regnum coelorum violenza pate da caldo amore e da viva speranza, che vince la divina volontate; 96 non a guisa che l'omo a l'om sobranza, ma vince lei perché vuole esser vinta, e, vinta, vince con sua beninanza. 99 La prima vita del ciglio e la quinta ti fa maravigliar, perché ne vedi la region delli angeli dipinta. 102 De' corpi suoi non uscir, come credi, gentili, ma cristiani, in ferma fede quel de' passuri e quel de' passi piedi. 105 Ché l'una dello 'nferno, u' non si riede

94] Regnum coelorum, latinismo: 'el reino de los cielos'. 105] Uno (Rifeo) antes y otro (Trajano) después de la pa-

## 77-106] Cielo VI: Espíritus justos

| por el gozo eternal, cuyo deseo                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| a cada cosa deja terminada.                            | <i>7</i> 8 |
| Y aunque a mi duda fuese, según creo,                  | •          |
| como vidrio al color que está vistiendo,               |            |
| no me pude callar y, sin rodeo,                        | 81         |
| «¿Qué es esto?», dije yo, como cediendo                |            |
| al recelo que había concebido;                         |            |
| por lo que vi gran fiesta reluciendo.                  | 84         |
| Con el ojo, después, más encendido,                    | ·          |
| añadió el santo signo algunas glosas                   |            |
| por no tenerme en dudas suspendido:                    | 87         |
| «Yo advierto que tú crees en estas cosas               | -          |
| porque las digo, y tu alma no comprende;               |            |
| y así son, si creídas, misteriosas.                    | 90         |
| Haces igual que quien la cosa aprende                  |            |
| por su nombre, mas no advierte su esencia              |            |
| si la luz que la aclara otro no enciende.              | 93         |
| Regnum coelorum sufre violencia                        |            |
| de ardiente amor y vívida esperanza,                   |            |
| que vence a la divina omnipotencia;                    | 96         |
| no como hombre que impone su pujanza,                  |            |
| que él vence porque quiere ser vencida;                |            |
| y su bondad vencida el triunfo alcanza.                | 99         |
| De la ceja la quinta y prima vida                      |            |
| te maravillan, pues con ellas ves                      |            |
| la angélica región embellecida.                        | 102        |
| No salieron del cuerpo, como crees,                    |            |
| gentiles, mas cristianos, y salvóse                    |            |
| uno en no y otro en ya clavados pies.                  | 105        |
| Porque una del infierno, en el que no se               |            |
| sión de Cristo, cuvos pies fueron clavados en la cruz. |            |

già mai a buon voler, tornò all'ossa; e ciò di viva spene fu mercede; 108 di viva spene, che mise la possa ne' prieghi fatti a Dio per suscitarla, sí che potesse sua voglia esser mossa. H L'anima gloriosa onde si parla, tornata nella carne, in che fu poco, credette in lui che potea aiutarla; 114 e credendo s'accese in tanto foco di vero amor, ch'alla morte seconda fu degna di venire a questo gioco. 117 L'altra, per grazia che da si profonda fontana stilla, che mai creatura non pinse l'occhio infino alla prima onda, 120 tutto suo amor là giú pose a drittura; per che, di grazia in grazia, Dio li aperse l'occhio alla nostra redenzion futura: 123 ond'ei credette in quella, e non sofferse da indi il puzzo più del paganesmo; e riprendiene le genti perverse. 126 Quelle tre donne li fur per battesmo che tu vedesti dalla destra rota. dinanzi al battezzar più d'un millesmo. 129 O predestinazion, quanto remota è la radice tua da quelli aspetti che la prima cagion non veggion tota! 132 E voi, mortali, tenetevi stretti a giudicar; ché noi, che Dio vedemo,

135 Para la leyenda de la salvación de Trajano, v. 48 n. Añadamos que Santo Tomás (Summa theologica, III, suppl. quaest, LXXI. 5) encuentra probable que las cosas sucediesen tal

non conosciamo ancor tutti li eletti;

## 107-135] Cielo VI: Espíritus justos

| quiere ya el bien, al cuerpo ha retornado:        |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| y una viva esperanza así premióse;                | 108      |
| una viva esperanza que ha rogado,                 |          |
| porque quisiera Dios resucitarla,                 |          |
| tanto que sus designios ha cambiado.              | III      |
| Esta alma, que nombré para alabarla,              |          |
| tomó a la carne y de ella salió luego             |          |
| creyendo en quien podía consolarla;               | 114      |
| y creyendo encendióse en tanto fuego              | •        |
| de vero amor, que en la muerte segunda            |          |
| fue digna de elevarse hasta este juego.           | 117      |
| La otra, por gracia que de tan profunda           | •        |
| fuente mana que no hubo criatura                  |          |
| que ver pudiera la onda que la funda,             | 120      |
| puso en ella su amor con derechura;               |          |
| y así, de gracia en gracia, Dios le abría         |          |
| la vista a nuestra redención futura.              | 123      |
| Por eso creyó en ella, y no sufría                | ŭ        |
| la pestilencia ya del paganismo,                  |          |
| y a las gentes perversas reprendía.               | 126      |
| A las tres damas tuvo por bautismo                |          |
| que has visto ya junto a la diestra rueda,        |          |
| antes de administrarlo el cristianismo.           | 129      |
| ¡Oh predestinación, qué lejos queda               |          |
| tu escondida raíz de los aspectos                 |          |
| en que la causa original se veda!                 | 132      |
| No seais, oh mortales, nunca afectos              |          |
| a juzgar; que nosotros, que a Dios vemos,         |          |
| no conocemos todos los electos;                   | 135      |
| y como las narra la leyenda.                      |          |
| 129] Las tres damas son Fe, Esperanza y Caridad ( | (v. Purg |
| xxix. 129 n).                                     | -        |

ed ènne dolce cosí fatto scemo. perché il ben nostro in questo ben s'affina, 138 che quel che vole Iddio, e noi volemo». Cosí da quella imagine divina, per farmi chiara la mia corta vista, data mi fu soave medicina. 141 E come a buon cantor buon citarista fa seguitar lo guizzo della corda, in che piú di piacer lo canto acquista, 144 sí, mentre che parlò, sí mi ricorda ch'io vidi le due luci benedette. pur come batter d'occhi si concorda, 148 con le parole mover le fiammette.

# y esta falta por dulce la tenemos, porque el bien nuestro en este bien se afina, que lo que quiere Dios, eso queremos». 138 Por la imagen que yo estimé divina, al querer aclarar mi corta vista, me fue dada tan suave medicina. 141

Y como a buen cantor buen citarista seguir hace el meneo de la cuerda, con lo que el canto más placer conquista, mientras hablo, mi lira bien recuerda que entonces vi a las dos almas benditas, como un batir de párpados concuerda,

148

mover con las palabras sus llamitas.

### CANTO XXI

Già eran li occhi miei rifissi al volto della mia donna, e l'animo con essi, e da ogni altro intento s'era tolto. 3 E quella non ridea; ma «S'io ridessi» mi cominciò, «tu ti faresti quale 6 fu Semelè quando di cener fessi; ché la bellezza mia, che per le scale dell'etterno palazzo piú s'accende, com'hai veduto, quanto piú si sale, 9 se non si temperasse, tanto splende, che'l tuo mortal podere, al suo fulgore, sarebbe fronda che trono scoscende. 12 Noi sem levati al settimo splendore, che sotto il petto del Leone ardente raggia mo misto giú del suo valore. 15 Ficca di retro alli occhi tuoi la mente, e fa di quelli specchi alla figura 18 che 'n questo specchio ti sarà parvente». Qual savesse qual era la pastura del viso mio nell'aspetto beato quand'io mi trasmutai ad altra cura, 21 conoscerebbe quanto m'era a grato

6] Sémele, inducida por la celosa Juno, pidió a su amante, Júpiter, que se le mostrase en forma de dios, y al ver su majestad quedó convertida en cenizas (*Metamorfosis* 307-9 y Estacio, *Tebaida* III. 184-5). V., además, *Inf.* xxx. 12 n.

## CANTO XXI

| Ya al rostro de mi dama había vuelto        |    |
|---------------------------------------------|----|
| los ojos, y con ellos mi alma entera,       |    |
| y de todo otro intento estaba absuelto.     | 3  |
| Y ella no sonrió, mas «Si riera»,           | ,  |
| me comenzó, «serías semejante               |    |
| a Semelé, cuando cenizas era;               | 6  |
| que mi belleza, escalas adelante            |    |
| del eterno palacio, más se enciende,        |    |
| como ves, al subir, de instante a instante. | 9  |
| Y si no la templase, tanto esplende         |    |
| que tu mortal poder, a su fulgor,           |    |
| fronda sería a la que el trueno hiende.     | 12 |
| Hemos subido al séptimo esplendor,          |    |
| que bajo el pecho del León ardiente         |    |
| mezcla e irradia abajo su valor.            | 15 |
| Por detrás de tus ojos pon la mente         | _  |
| y de ellos haz espejo a la figura           |    |
| que en este espejo te será aparente».       | 18 |
| Quien supiese cuál era la pastura           |    |
| de mi vista en aquel rostro beato           |    |
| cuando me transmuté a distinta cura,        | 21 |
| conocería cómo me era grato                 |    |

15] Beatriz y el poeta acaban de entrar en Saturno (el séptimo esplendor), que ahora está en conjunción con la constelación zodiacal de Leo, de cuyas virtudes, mezcladas con las propias, hace participar al mundo.

ubidire alla mia celeste scorta, contrapesando l'un con l'altro lato. 24 Dentro al cristallo che 'l vocabol porta, cerchiando il mondo, del suo caro duce sotto cui giacque ogni malizia morta, 27 di color d'oro in che raggio traluce vid'io uno scaleo eretto in suso tanto, che nol seguiva la mia luce. 30 Vidi anche per li gradi scender giuso tanti splendor, ch'io pensai ch'ogni lume che par nel ciel quindi fosse diffuso. 33 E come, per lo natural costume, le pole insieme, al cominciar del giorno si movono a scaldar le fredde piume; 36 poi altre vanno via sanza ritorno, altre rivolgon sé onde son mosse, e altre roteando fan soggiorno; 39 tal modo parve me che quivi fosse in quello sfavillar che 'nsieme venne, sí come in certo grado si percosse. 42 E quel che presso piú ci si ritenne, si fe' si chiaro, ch'io dicea pensando: "Io veggio ben l'amor che tu m'accenne". 45 Ma quella ond'io aspetto il come e 'l quando del dire e del tacer, si sta; ond'io, contra il disio, fo ben ch'io non dimando. 48 Per ch'ella, che vedea il tacer mio nel veder di colui che tutto vede, mi disse: «Solvi il tuo caldo disio». 51 E io incominciai: «La mia mercede

27] El cristal que cerca al mundo (gira alrededor de él) es el planeta que lleva el nombre amado de Saturno, bajo cuyo

#### Cielo VII: Espíritus contemplativos 23-52 contrapesar con uno al otro lado al seguir de mi escolta aquel mandato. 24 En el cristal que lleva el nombre amado, cercando al mundo, de su caro guía, bajo el que todo el mal yació enterrado, 27 de color de oro un rayo traslucía en el que vi una escala suspendida tan alto, que el final no se veía. 30 Vi, por los escalones, la venida de tantas luces, que creí a la suma de todo el cielo en ellos difundida. 33 Y como, por costumbre, entre la bruma matinal, las cornejas agrupadas 36 bullen por calentar la fría pluma, y se van, y no vuelven, a bandadas; y se ve a otras volviendo, y a otras que se quedan allí, girando en revoladas, 39 así me parecía que ocurriese en aquel destellar allí agrupado, antes que la escalera lo tuviese. 42 Y el que más cerca habíase parado se hizo tan claro que exclamé pensando: «¡Bien entiendo el amor que me has mostrado!» 45 La que me hace esperar el cómo y cuándo del decir y el callar, siguió callada; 48 y al deseo frené no preguntando. Y ella, de mis anhelos informada por la vista a que toda cosa cede, «Sea», me dijo, «tu ansia desatada». 51 Y yo empecé: «Mi mérito no puede

reinado la tierra fue feliz.

non mi fa degno della tua risposta; ma per colei che 'l chieder mi concede, 54 vita beata che ti stai nascosta dentro alla tua letizia, fammi nota la cagion che si presso mi t'ha posta; 57 e di' perché si tace in questa rota la dolce sinfonia di paradiso, 60 che giú per l'altre suona sí divota». «Tu hai l'udir mortal sí come il viso» rispuose a me; «onde qui non si canta per quel che Beatrice non ha riso. 63 Giú per li gradi della scala santa discesi tanto sol per farti festa 66 col dire e con la luce che mi ammanta; né piú amor mi fece esser piú presta; ché piú e tanto amor quinci su ferve, 69 sí come il fiammeggiar ti manifesta. Ma l'alta carità, che ci fa serve pronte al consiglio che 'l mondo governa, sorteggia qui si come tu osserve». 72 «Io veggio ben» diss'io, «sacra lucerna, come libero amore in questa corte basta a seguir la provedenza etterna; 75 ma questo è quel ch'a cerner mi par forte, perché predestinata fosti sola 78 a questo officio tra le tue consorte». Né venni prima all'ultima parola, che del suo mezzo fece il lume centro, 81 girando sé come veloce mola; poi rispuose l'amor che v'era dentro: «Luce divina sopra me s'appunta, 63] V. 4-9.

## 53-83] Cielo VII: Espíritus contemplativos

| hacer que yo merezca tu respuesta;            |    |
|-----------------------------------------------|----|
| mas por quien preguntarte me concede,         | 54 |
| vida beata oculta tras la fiesta              |    |
| que te envuelve, concédeme que pueda          |    |
| conocer la razón que a mí te acuesta;         | 57 |
| y di por qué se calla en esta rueda           | •  |
| la dulce sinfonía que he oído                 |    |
| por las otras sonar devota y leda».           | 60 |
| «Tienes mortal la vista y el oído»,           |    |
| me respondió, «y aquí no suena el canto       |    |
| por lo que Beatriz no ha sonreído.            | 63 |
| Los escalones he bajado tanto                 | J  |
| de la escalera a festejarte hablando,         |    |
| y con la clara lumbre que es mi manto;        | 66 |
| no el sentir más amor me está apurando,       |    |
| que tanto y más amor arriba hierve,           |    |
| según el flamear te está mostrando.           | 69 |
| Mas la alta caridad, que hace que observe     | •  |
| cada una la intención del que gobierna,       |    |
| su suerte hace, cual ves, que aquí conserve». | 72 |
| «Bien veo», dije yo, «sacra lucerna,          | •  |
| cómo el más libre amor en esta corte          |    |
| basta a seguir la providencia eterna;         | 75 |
| mas a que expliques deja que te exhorte       |    |
| por qué razón te ves predestinada             |    |
| a este oficio, entre tanta alma consorte».    | 78 |
| No estaba aún mi frase terminada              |    |
| cuando hizo de su medio la luz centro         |    |
| y giró como muela apresurada;                 | 81 |
| luego, dijo el amor que estaba dentro:        |    |
| "La luz divina a mi interior apunta           |    |

84 penetrando per questa in ch'io m'inventro, la cui virtú, col mio veder congiunta, mi leva sopra me tanto, ch'i' veggio 87 la somma essenza della quale è munta. Quinci vien l'allegrezza ond'io fiammeggio; perch'alla vista mia, quant'ella è chiara, la chiarità della fiamma pareggio. 90 Ma quell'alma nel ciel che più si schiara, quel serafin che 'n Dio più l'occhio ha fisso, alla dimanda tua non satisfara: 93 però che si s'innoltra nello abisso dell'etterno statuto quel che chiedi, che da ogni creata vista è scisso. 96 E al mondo mortal, quando tu riedi, questo rapporta, sí che non presumma a tanto segno piú mover li piedi. 99 La mente, che qui luce, in terra fumma; onde riguarda come può là giúe quel che non pote perché 'l ciel l'assumma». 102 Si mi prescrisser le parole sue, ch'io lasciai la quistione, e mi ritrassi a dimandarla umilmente chi fue. 105 «Tra' due liti d'Italia surgon sassi, e non molto distanti alla tua patria, tanto, che' troni assai suonan piú bassi, 108 e fanno un gibbo che si chiama Catria, di sotto al quale è consecrato un ermo, che suole esser disposto a sola latria». III

84] Envientro: voz neológica dantesca, con el significado de centro en el interior, en la entraña.

102] Aunque el alma se halle en el cielo, acogida o asumida por él.

### 84-111] Cielo VII: Espíritus contemplativos

| 1 1                                          |            |
|----------------------------------------------|------------|
| penetrando por ésta en que me envientro,     | 84         |
| cuya virtud, que a mi visión se junta,       |            |
| tanto me eleva sobre mí, que veo             | _          |
| la suma esencia de la cual trasunta.         | 87         |
| De ahí viene la alegría en que flameo;       |            |
| pues con mi propia vista, que es muy clara,  |            |
| la claridad de la llama pareo.               | 90         |
| Pero el alma que al cielo más aclara,        |            |
| el serafín que a Dios más fijo mira,         |            |
| a tu pregunta nunca contestara.              | 93         |
| Lo que quieres saber, la sima inspira        |            |
| de la eterna ordenanza más secreta,          |            |
| y queda lejos de creada mira.                | 96         |
| Y cuando vuelvas al mortal planeta,          |            |
| esto reporta, porque no presuma              |            |
| de encaminar los pies a dicha meta.          | <b>9</b> 9 |
| La mente, que aquí luce, en tierra es bruma; |            |
| por eso, mira bien si puede abajo            |            |
| lo que no puede aunque el cielo la asuma».   | 102        |
| Tanto con su discurso me retrajo,            |            |
| que dejé la cuestión y, humildemente,        |            |
| le pregunté quién fue en el mundo bajo.      | 105        |
| «De Italia entre ambas costas, tan ingente   |            |
| riscal hay, de tu patria no alejado,         |            |
| que más bajo arde el trueno comúnmente,      | 108        |
| y un pico forma, que es Catria llamado,      |            |
| por debajo del cual un yermo austero         |            |
| se encuentra a la latría consagrado».        | 111        |
|                                              |            |

111] El monte Catria se encuentra entre Gubio y Pérgola, en la Italia central. El yermo a que se alude es el monasterio camaldulense de Santa Cruz de Fuente Avellana.

Cosí ricominciommi il terzo sermo; e poi, continuando, disse: « Quivi al servigio di Dio mi fe' sí fermo, 114 che pur con cibi di liquor d'ulivi lievemente passava caldi e geli, contento ne' pensier contemplativi. 117 Render solea quel chiostro a questi cieli fertilemente; e ora è fatto vano, sí che tosto convien che si riveli. 120 In quel loco fu' io Pietro Damiano, e Pietro Peccator fu' nella casa di Nostra Donna in sul lito adriano. 123 Poca vita mortal m'era rimasa, quando fui chiesto e tratto a quel cappello che pur di male in peggio si travasa. 126 Venne Cefàs e venne il gran vasello dello Spirito Santo, magri e scalzi, prendendo il cibo da qualunque ostello. 129 Or voglion quinci e quindi chi i rincalzi li moderni pastori e chi li meni, tanto son gravi!, e chi di retro li alzi. 132 Cuopron de' manti loro i palafreni, sí che due bestie van sott'una pelle: oh pazienza che tanto sostieni!» 135 A questa voce vid'io piú fiammelle di grado in grado scendere e girarsi,

123] Pietro Damiano, es decir, San Pedro Damián, nacido en Ravena a principios del siglo XI. Fue maestro en su ciudad natal y en Faenza y a los treinta años profesó como monje en Fuente Avellana. En 1057 fue creado cardenal, pero volvió pronto al convento para seguir su vida ascética. Murió en Faenza en 1072. Condenó los estudios profanos, siendo la an-

#### 112-137] Cielo VII: Espíritus contemplativos

| De esta forma inició el sermón tercero;   |     |
|-------------------------------------------|-----|
| y me dijo, siguiéndolo: «Allí arriba,     |     |
| al servicio de Dios yo me di entero;      | 114 |
| allí, nutrido con licor de oliva,         | •   |
| levemente pasé calor y hielo              |     |
| en mi vida feliz contemplativa.           | 117 |
| Rendir solía aquel claustro a este cielo  | ,   |
| fértilmente; pero ahora el fruto es vano, |     |
| y que esto se conozca pronto anhelo.      | 120 |
| En tal lugar, yo fui Pietro Damiano,      |     |
| y Pedro Pecador en el convento            |     |
| de María, al Adriático cercano.           | 123 |
| Ya declinaba mi mortal aliento            | 3   |
| cuando el capelo aquel me fue ofrecido    |     |
| que de mal en peor cambia de asiento.     | 126 |
| Vino Cefas, y el vaso preferido           |     |
| del Espíritu, magros, descalzados,        |     |
| que en humildes posadas han comido.       | 129 |
| Pero hoy se quieren ver apuntalados       | -   |
| vuestros pastores por lujosos trenes,     |     |
| itan graves son!, y ser bien escoltados.  | 132 |
| Cubren sus mantos a los palafrenes,       | _   |
| y así dos bestias van bajo un pellejo:    |     |
| oh paciencia que tanto los sostienes!»    | 135 |
| A esta voz, vi de Îlamas un cortejo       |     |
| bajar de grado en grado y agitarse,       |     |

títesis del humanista, no obstante lo cual Dante le elogia debido a la pureza e intensidad de su vida contemplativa. A veces firmaba «Pedro Pecador».

129] Cefas: San Pedro. El vaso preferido del Espíritu Santo es San Pablo. 138 e ogni giro la facea piú belle.

Dintorno a questa vennero e fermarsi,
e fero un grido di sí alto suono,
che non potrebbe qui assomigliarsi:
142 né io lo 'ntesi; sí mi vinse il tuono.

## 138-142] Cielo VII: Espíritus contemplativos más bellas de mi vista en el espejo. 138

En torno a ésta vinieron a pararse, y tal grito arrancaron de su seno que con nada podría compararse: ni lo entendí, vencido por el trueno.

142

## CANTO XXII

Oppresso di stupore, alla mia guida mi volsi, come parvol che ricorre sempre colà dove più si confida; 3 e quella, come madre che soccorre subito al figlio palido e anelo 6 con la sua voce, che 'l suol ben disporre, mi disse: «Non sai tu che tu se' in cielo? e non sai tu che 'l cielo è tutto santo. e ciò che ci si fa vien da buon zelo? 9 Come t'avrebbe trasmutato il canto, e io ridendo, mo pensar lo puoi, poscia che 'l grido t'ha mosso cotanto; 12 nel qual se 'nteso avessi i prieghi suoi, già ti sarebbe nota la vendetta che tu vedrai innanzi che tu muoi. 15 La spada di qua su non taglia in fretta né tardo, ma' ch'al parer di colui 18 che disiando o temendo l'aspetta. Ma rivolgiti omai inverso altrui; ch'assai illustri spiriti vedrai, se com'io dico l'aspetto redui». 21 Come a lei piacque, li occhi ritornai, e vidi cento sperule che 'nseme piú s'abbellivan con mutui rai. 24 lo stava come quei che 'n sé repreme la punta del disio, e non s'attenta

# CANTO XXII

|            | 3           |
|------------|-------------|
|            | ,           |
|            |             |
|            | 6           |
|            |             |
|            |             |
|            | 9           |
|            | 9           |
|            |             |
|            | 12          |
|            | 12          |
|            |             |
|            | <b></b>     |
| 5.         | 15          |
|            |             |
|            | _ 0         |
|            | 18          |
|            |             |
|            |             |
|            | 21          |
|            |             |
|            |             |
|            | 24          |
| <b>:</b> , |             |
|            |             |
| Cielo      | VII         |
|            | s.<br>Cielo |

259

di domandar, si del troppo si teme; 27 e la maggior e la piú luculenta di quelle margherite innanzi fessi, per far di sé la mia voglia contenta. 30 Poi dentro a lei udi': «Se tu vedessi com'io la carità che tra noi arde. li tuoi concetti sarebbero espressi. 33 Ma perché tú, aspettando, non tarde all'alto fine, io ti farò risposta pur al pensier da che sí ti riguarde. 36 Ouel monte a cui Cassino è nella costa fu frequentato già in su la cima dalla gente ingannata e mal disposta; 39 e quel son io che su vi portai prima lo nome di colui che 'n terra addusse la verità che tanto ci soblima; 42 e tanta grazia sopra me relusse, ch'io ritrassi le ville circunstanti dall'empio cólto che 'l mondo sedusse. 45 Questi altri fuochi tutti contemplanti uomini fuoro, accesi di quel caldo 48 che fa nascere i fiori e' frutti santi. Qui è Maccario, qui è Romoaldo, qui son li frati miei che dentro ai chiostri fermar li piedi e tennero il cor saldo». 51 E io a lui: «L'affetto che dimostri

39] Se trata del monte Cairo, en la Campania, sobre el que se halla el pueblo de Cassino. Había en él un lugar dedicado al culto de Apolo.

42] Quien habla es el alma de San Benito de Nursia (480-543), que desde muy joven vivió en una gruta del monte Subiaco y empezó a predicar a los pastores. La envidia de un sacer-

#### 27-52] Cielo VII: Espíritus contemplativos

| ya preguntar por no ser imprudente;            | 27 |
|------------------------------------------------|----|
| y la mayor y la más luculenta                  |    |
| vino hacia mí de todas las esferas             |    |
| por ver por sí mi voluntad contenta.           | 30 |
| Y yo oí dentro de ella: «Si tú vieras          |    |
| la caridad que entre nosotras arde             |    |
| tus conceptos sin más nos expusieras.          | 33 |
| Mas para que tu espera no retarde              |    |
| al alto fin, yo te daré respuesta              |    |
| aunque tu mente lo que piensa guarde.          | 36 |
| El monte que a Cassino ve en su cuesta         |    |
| frecuentado se vio antes en la cima            |    |
| por la gente engañada y mal dispuesta;         | 39 |
| fui yo el primero que le puso en cima          |    |
| el nombre del que al mundo recondujo           |    |
| la gran verdad que tanto nos sublima;          | 42 |
| y de una gracia tal gocé el influjo            |    |
| que retraje a los pueblos circunstantes        |    |
| del culto impío que al mundo sedujo.           | 45 |
| Los otros fuegos, todos contemplantes          |    |
| hombres fueron, por llamas encendidos          |    |
| que flor y fruto dan santificantes.            | 48 |
| Ve a Macario y Romualdo reunidos               |    |
| con los hermanos que en las claustras nuestras |    |
| se quedaron con pechos decididos».             | 51 |
| Y yo dije: «El afecto que demuestras           |    |

dote cristiano le hizo dirigirse a Cassino donde fundó la casa matriz de su Orden.

49] Macario de Alejandría, padre del monacato oriental, muerto en 404. O bien Macario el Egipcio, eremita, muerto en 391.

meco parlando, e la buona sembianza ch'io veggio e noto in tutti li ardor vostri, 54 cosí m'ha dilatata mia fidanza come 'l sol fa la rosa quando aperta tanto divien quant'ell'ha di possanza. 57 Però ti priego, e tu, padre, m'accerta s'io posso prender tanta grazia, ch'io ti vegga con imagine scoverta». 60 Ond'elli: «Frate, il tuo alto disio s'adempierà in su l'ultima spera, 63 ove s'adempion tutti li altri e 'l mio. Ive è perfetta, matura ed intera ciascuna disianza; in quella sola 66 è ogni parte là ove sempr'era, perché non è in loco, e non s'impola; e nostra scala infino ad essa varca. 69 onde cosí dal viso ti s'invola. Infin là su la vide il patriarca Iacobbe porger la superna parte, quando li apparve d'angeli sí carca. 72 Ma, per salirla, mo nessun diparte da terra i piedi, e la regola mia rimasa è per danno delle carte. 75 Le mura che solieno esser badia fatte sono spelonche, e le cocolle sacca son piene di farina ria. 78 Ma grave usura tanto non si tolle contra'l piacer di Dio, quanto quel frutto 81 che fa il cor de' monaci si folle; ché quantunque la Chiesa guarda, tutto

67] El Empíreo se halla sobre el polo celeste, no está empolado, sometido al giro de las esferas, como el planeta Satur-

## 53-82] Cielo VII: Espíritus contemplativos

| hablando, y la bondad que a ver alcanza      |    |
|----------------------------------------------|----|
| mi sentimiento en estas luces vuestras       | 54 |
| así han hecho crecer mi confianza            |    |
| como el sol a la rosa, cuando abierta        |    |
| está hasta donde llega su pujanza.           | 57 |
| Te ruego, padre, que tu voz me advierta      |    |
| si pretender la gloria es desvarío           |    |
| de verte con la imagen descubierta».         | 60 |
| Y él dijo: «Hermano, tu deseo pío            |    |
| pronto te colmará la última esfera           |    |
| donde se calman los demás y el mío.          | 63 |
| Allí es perfecta, madura y entera            | J  |
| toda esperanza; allí sólo es hallada         |    |
| cada parte do siempre ya estuviera,          | 66 |
| pues no ocupa lugar ni está empolada;        |    |
| y nuestra escala hasta ella alza su vuelo:   |    |
| por eso no la agota tu mirada.               | 69 |
| El patriarca Jacob la vio en el suelo        | -  |
| desde la base a la suprema altura,           |    |
| poblada por los ángeles del cielo.           | 72 |
| Mas, por subirla, ya nadie procura           |    |
| alzar los pies, y así, la regla mía          |    |
| estropea el papel con su escritura.          | 75 |
| Los muros que antes eran abadía              |    |
| son espeluncas, y una saca ahíta             |    |
| mucha cogulla es de harina impía.            | 78 |
| Mas no la grave usura tanto grita            |    |
| contra el placer de Dios cuanto ese fruto    |    |
| que hace perder el juicio al cenobita;       | 81 |
| lo que la Iglesia guarda es el tributo       |    |
| no, en el que el santo y el poeta conversan. |    |
|                                              |    |

è della gente che per Dio dimanda; non di parenti né d'altro piú brutto. 84 La carne de' mortali è tanto blanda, che giú non basta buon cominciamento dal nascer della quercia al far la ghianda. 87 Pier cominciò sanz'oro e sanz'argento, e io con orazione e con digiuno, e Francesco umilmente il suo convento. 90 E se guardi il principio di ciascuno, poscia riguardi là dov'è trascorso, tu vederai del bianco fatto bruno. 93 Veramente Iordan volto retrorso piú fu, e'l mar fuggir, quando Dio volse, mirabile a veder che qui 'l soccorso». 96 Cosí mi disse, e indi si raccolse al suo collegio, e'l collegio si strinse; poi, come turbo, in su tutto s'avvolse. 99 La dolce donna dietro a lor mi pinse con un sol cenno su per quella scala, sí sua virtú la mia natura vinse; 102 né mai qua giú dove si monta e cala naturalmente, fu sí ratto moto ch'agguagliar si potesse alla mia ala. 105 S'io torni mai, lettore, a quel divoto triunfo per lo quale io piango spesso 108 le mie peccata e'l petto mi percuoto, tu non avresti in tanto tratto e messo nel foco il dito, in quant'io vidi 'l segno

87] No bastan los buenos propósitos iniciados, sino que hay que llevarlos a término para que den fruto (bellota).
96] Si Dios hizo volver el curso del Jordán (Josué III. 14-

### 83-110] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| que debe al que por Dios pide su cuota,     |     |
|---------------------------------------------|-----|
| no al pariente ni al lazo disoluto.         | 84  |
| La carne del mortal tan blanda brota        | •   |
| que no basta al buen fin, del nacimiento    |     |
| de la encina hasta que hace la bellota.     | 87  |
| Pedro empezó sin oro y sin argento,         |     |
| y yo con oración y con ayuno,               |     |
| y humilde hizo Francisco su convento.       | 90  |
| Y si el principio ves de cada uno           |     |
| y luego consideras su transcurso,           |     |
| tú verás a lo blanco vuelto bruno.          | 93  |
| En verdad, el Jordán volviendo el curso     |     |
| fue más —y el mar cuando por Dios partióse— | _   |
| admirable de ver que aquí el recurso».      | 96  |
| Así me dijo, y luego recogióse              |     |
| a su escuela, que en grupo se redujo,       |     |
| y como un torbellino levantóse.             | 99  |
| Tras de sí mi señora me condujo,            |     |
| con una sola seña, por la escala,           |     |
| que a mi natura así venció su influjo;      | 102 |
| nunca aquí abajo, do se monta y cala        |     |
| naturalmente, fue tan presuroso             |     |
| un movimiento que igualase a mi ala.        | 105 |
| Así vuelva, lector, a aquel glorioso        |     |
| triunfo por el que lloro y he llorado       | 0   |
| golpeándome el pecho pesaroso,              | 108 |
| como no habrías puesto y retirado           |     |
| del fuego el dedo, en lo que mi escalada    |     |

<sup>47)</sup> y abrió las aguas del Mar Rojo (Éxodo xIV. 21-9), lo que hizo por causas importantes, no será más admirable que recurra a uno o varios de sus milagros para poner en orden al mundo.

che segue il Tauro e fui dentro da esso. 111 O gloriose stelle, o lume pregno di gran virtú, dal quale io riconosco tutto, qual che si sia, il mio ingegno, 114 con voi nasceva e s'ascondeva vosco quelli ch'è padre d'ogni mortal vita, quand'io senti' di prima l'aere tosco; 117 e poi, quando mi fu grazia largita d'entrar nell'alta rota che vi gira, la vostra region mi fu sortita. 120 A voi divotamente ora sospira l'anima mia, per acquistar virtute al passo forte che a sé la tira. 123 «Tu se' si presso all'ultima salute» cominciò Beatrice, «che tu dei aver le luci tue chiare ed acute: 126 e però, prima che tu piú t'inlei, rimira in giú, e vedi quando mondo sotto li piedi già esser ti fei; 129 sí che 'l tuo cor, quantunque può, giocondo s'appresenti alla turba triunfante che lieta vien per questo etera tondo». 132 Col viso ritornai per tutte quante le sette spere, e vidi questo globo tal, ch'io sorrisi del suo vil sembiante; 135 e quel consiglio per migliore approbo

111] Beatriz y el poeta acaban de entrar en la constelación de Géminis, que se halla al lado de la de Tauro, en el Cielo de las Estrellas Fijas u Octava Esfera.

138

che l'ha per meno; e chi ad altro pensa chiamar si puote veramente probo.

117] Dante nació bajo el signo de Géminis el año 1265.

#### 111-138] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| duró al signo que el Toro tiene al lado.    | 111 |
|---------------------------------------------|-----|
| Oh gloriosas estrellas, luz preñada         |     |
| de gran virtud, por quien la mente mía,     |     |
| como quiera que sea, fue alumbrada;         | 114 |
| con vosotras nacía y se encondía            | •   |
| el padre de la vida mortal, cuando          |     |
| yo en Toscana el primer aire sentía.        | 117 |
| Y cuando, de la gracia disfrutando,         | ,   |
| entré en la rueda que al moveros gira,      |     |
| vuestra región me estaba ya aguardando.     | 120 |
| Ante vosotras hoy mi alma suspira           |     |
| por lograr la virtud que tanto espera       |     |
| en el difícil paso que la inspira.          | 123 |
| «Tan cerca estás de la salud postrera»,     | _   |
| dijo Beatriz, «que cuanto más descuelles    |     |
| más atenta tu vista estar debiera;          | 126 |
| pero antes de que más y más te enelles,     |     |
| mira abajo y contempla cuánto mundo         |     |
| ha hecho que con tus pies mortales huelles; | 129 |
| y así, a más no poder, llegue jocundo       |     |
| tu corazón ante el tropel triunfante        |     |
| que alegre va por este éter rotundo».       | 132 |
| Las siete esferas recorrí al instante       |     |
| con la mirada, y tal hallé a este globo     |     |
| que me hizo sonreír su vil semblante;       | 135 |
| bueno hallo que se mire sin arrobo          |     |
| y se lo tenga en menos, y el que piensa     |     |
| en el otro llamarse puede probo.            | 138 |

127] Te enelles: neologismo dantesco: 'te internes en ella', es decir, en la salud postrera.

135] Este globo es, naturalmente, la Tierra.

Vidi la figlia di Latona incensa sanza quell'ombra che mi fu cagione per che già la credetti rara e densa. 141 L'aspetto del tuo nato, Iperione, quivi sostenni, e vidi com si move circa e vicino a lui, Maia e Dione. 144 Quindi m'apparve il temperar di Giove tra'l padre e'l figlio: e quindi mi fu chiaro il variar che fanno di lor dove. 147 E tutti e sette mi si dimostraro quanto son grandi, e quanto son veloci, e come sono in distante riparo. 150 L'aiuola che ci fa tanto feroci, volgendom'io con li etterni Gemelli, tutta m'apparve da' colli alle foci.

141] La hija de Latona es la Luna (v. 11. 59-60). 144] El hijo de Hiperión es Helios, el Sol; Maya, Mercurio, designado por el nombre de su madre; Dione, Venus. 147] Jove (Júpiter) se halla entre su padre (Saturno) y su hijo (Marte). Es menos frío que el primero y menos caliente

154 Poscia rivoli li occhi alli occhi belli.

#### 139-154] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| Vi a la hija de Latona con intensa         |     |
|--------------------------------------------|-----|
| luz, sin aquel aspecto sombreado           |     |
| por el que la creía rara y densa.          | 141 |
| Allí el rostro, Hiperión, de tu hijo amado |     |
| sostuve; y pude ver el movimiento          |     |
| de Maya y Dione en torno y a su lado.      | 144 |
| Se me mostró de Jove el templamiento       |     |
| entre el padre y el hijo; y mis miradas    |     |
| vieron sus cambios en aquel momento.       | 147 |
| Y de los siete fuéronme mostradas          |     |
| las grandezas, y cómo son veloces,         |     |
| y cuán distantes se hallan sus moradas.    | 150 |
| La erilla que nos hace tan feroces,        |     |
| mientras con los Gemelos me movía,         |     |
| vi desde la montaña hasta las hoces.       |     |
| Miré a los bellos ojos de mi guía.         | 154 |
|                                            |     |

que el segundo, por lo que es, respecto a ellos, templado.

150] Los siete planetas. El poeta vio la distancia entre las moradas o casas de los planetas, estudiadas por los astrólogos.

151] Esta erilla (era pequeña, lugar insignificante) es la Tierra.

# CANTO XXIII

|    | Come l'augello, intra l'amate fronde,    |
|----|------------------------------------------|
|    | posato al nido de' suoi dolci nati       |
| 3  | la notte che le cose ci nasconde,        |
|    | che, per veder li aspetti disiati        |
|    | e per trovar lo cibo onde li pasca,      |
| 6  | in che gravi labor li sono aggrati,      |
|    | previene il tempo in sull'aperta frasca, |
|    | e con ardente affetto il sole aspetta,   |
| 9  | fiso guardando pur che l'alba nasca;     |
|    | cosí la donna mia stava eretta           |
|    | e attenta, rivolta inver la plaga        |
| 12 | sotto la quale il sol mostra men fretta: |
|    | sí che, veggendola io sospesa e vaga,    |
|    | fecimi qual è quei che disiando          |
| 15 | altro vorría, e sperando s'appaga.       |
|    | Ma poco fu tra uno e altro quando,       |
|    | del mio attender, dico, e del vedere     |
| 18 | lo ciel venir piú e piú rischiarando.    |
|    | E Beatrice disse: «Ecco le schiere       |
|    | del triunfo di Cristo e tutto il frutto  |
| 21 | ricolto del girar di queste spere!»      |
|    | Pariemi che 'l suo viso ardesse tutto,   |
|    | e li occhi avea di letizia si pieni,     |
| 24 | che passar men convien sanza costrutto.  |
| -  | Quale ne' plenilunii sereni              |
|    | Trivia ride tra le ninfe etterne         |
|    |                                          |

# CANTO XXIII

| Cual la avecica duerme en la espesura,   |    |
|------------------------------------------|----|
| cabe el dulce calor de la nidada,        |    |
| mientras todo lo oculta noche oscura,    | 3  |
| y la busca después con la mirada         |    |
| y, esperando encontrarle su alimento,    |    |
| labor que, aunque gravísima, le agrada,  | 6  |
| en las ramas previene al tiempo lento    |    |
| y con ardiente afecto al sol espera,     |    |
| aguardando del alba el nacimiento;       | 9  |
| así a mi dama vi en aquella esfera       |    |
| volverse hacia la zona atentamente       |    |
| en la que el sol refrena su carrera:     | 12 |
| y al verla yo suspensa e impaciente,     |    |
| tal hice como aquel que, deseando        |    |
| cosa distinta, al aguardar asiente       | 15 |
| Mas poco hubo entre uno y otro cuando,   |    |
| digo, de mi esperar a haber sentido      |    |
| que el cielo más y más se iba aclarando. | 18 |
| Y dijo Beatriz: «¡He aquí el partido     |    |
| del triunfo del Señor y el fruto todo    |    |
| que el girar de estos cielos ha cogido!» | 21 |
| Sentí a su rostro ardiente de tal modo   |    |
| y a sus ojos de tal leticia llenos       |    |
| que a pasar sin más frases me acomodo.   | 24 |
| Como en los plenilunios más serenos      |    |
| sonrie Trivia entre ninfas eternas       |    |
|                                          |    |

271

Cielo VIII

che dipingon lo ciel per tutti i seni, 27 vidi sopra migliaia di lucerne un sol che tutte quante l'accendea, come fa il nostro le viste superne; 30 e per la viva luce trasparea la lucente sustanza tanto chiara nel viso mio, che non la sostenea. 33 Oh Beatrice dolce guida e cara! Ella mi disse: «Quel che ti sobranza è virtú da cui nulla si ripara. 36 Quivi è la sapienza e la possanza ch'apri le strade tra 'l cielo e la terra, onde fu già sí lunga disianza». 39 Como foco di nube se diserra per dilatarsi si che non vi cape, e fuor di sua natura in giú s'atterra, 42 la mente mia cosi, tra quelle dape fatta piú grande, di se stessa uscío, e che si fesse rimembrar non sape. 45 «Apri li occhi e riguarda qual son io: tu hai vedutte cose, che possente 48 se' fatto a sostener lo riso mio». Io era come quei che si risente di visione oblita e che s'ingegna indarno di ridurlasi alla mente, 51 quand'io udi' questa proferta, degna di tanto grato, che mai non si stingue del libro che 'l preterito rassegna. 54 Se mo sonasser tutte quelle lingue

27] Trivia, la luna; las ninfas son las estrellas. Diana, diosa de la luna, iba por los bosques con un cortejo de ninfas. 39] Aquí está Dios, designado por alusiones a la Santísima Trinidad: el poder (el Padre), el saber (el Espíritu Santo) que

## 27-55] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| que pintan todos los celestes senos,                   | 27            |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| yo vi sobre millares de lucernas                       |               |
| un sol que a todas ellas encendía                      |               |
| como el nuestro a las mil vistas supernas;             | 30            |
| y por la viva luz trasparecía                          | -             |
| la luciente sustancia, que tan clara                   |               |
| dio en mi vista, que no la sostenía.                   | 33            |
| ¡Oh Beatriz, mi dulce guía y cara!                     |               |
| Y ella me dijo: «Quien te excede tanto                 |               |
| virtud es de que nada se repara.                       | 36            |
| Aquí el saber está y el poder santo                    |               |
| que caminos abrió entre cielo y tierra,                |               |
| donde se deseó con largo llanto».                      | 39            |
| Cual de la nube el fuego se descierra                  |               |
| y tanto se dilata que no cabe,                         |               |
| y contra su natura al fin se aterra,                   | 42            |
| así mi mente, con manjar tan suave,                    |               |
| salió de sí con nuevo poderío                          |               |
| y qué fue de ella recordar no sabe.                    | 45            |
| «Ve cómo soy mirando al rostro mío:                    |               |
| pues todo lo que has visto te consiente                |               |
| a mis ojos mirar mientras sonrío».                     | 48            |
| Yo estaba como aquel que se resiente                   | ·             |
| porque ha olvidado una visión benigna                  |               |
| y quiere reanudarla inútilmente,                       | 51            |
| cuando escuché esta invitación, tan digna              |               |
| de gratitud, que nunca se ha extinguido                |               |
| del libro que el pretérito consigna.                   | 54            |
| Que si todas las lenguas que han bebido,               |               |
| abrió caminos entre el cielo y la tierra mediante la e | ncarnación    |
| del Verbo.                                             | iiodi iidolgi |
|                                                        |               |

54] Este libro es el de la memoria.

che Polimnía con le suore fero del latte lor dolcissimo piú pingue, 57 per aiutarmi, al millesmo del vero non si verría, cantando il santo riso 60 e quanto il santo aspetto il facea mero; e cosí, figurado il paradiso, convien saltar lo sacrato poema, 63 come chi trova suo cammin riciso. Ma chi pensasse il poderoso tema e l'omero mortal che se ne carca. 66 no biasmerebbe se sott'esso trema: non è pileggio da picciola barca quel che fendendo va l'ardita prora, né da nocchier ch'a se medesmo parca. 69 «Perché la faccia mia sí t'innamora, che tu non ti rivolgi al bel giardino che sotto i raggi di Cristo s'infiora? 72 Ouivi è la rosa in che il Verbo divino carne si fece; quivi son li gigli al cui odor si prese il buon cammino». 75 Cosí Beatrice; e io, che a' suoi consigli tutto era pronto, ancora mi rendei 78 alla battaglia de' debili cigli. Come a raggio di sol che puro mei per fratta nube già prato di fiori 81 vider, coverti d'ombra, li occhi miei; vid'io cosí piú turbe di splendori, fulgorate di su da raggi ardenti,

60] 'Si todos los poetas que han sido inspirados y adiestrados por Polimnia y las otras Musas me ayudasen a cantar el aspecto de Beatriz, no daría idea de la milésima parte de la belleza de su clara sonrisa'.

## 56-83] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| ya de Polimnia, ya del coro entero,                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| la dulce leche con la que han crecido                                  | 57 |
| me aupasen, de su aspecto verdadero                                    | ,  |
| no se viera un milésimo, cantando                                      |    |
| la sonrisa más clara que un lucero;                                    | 60 |
| por ello, el paraíso figurando,                                        |    |
| debe saltar aquí el sacro poema,                                       |    |
| cual uno al que el camino están cortando.                              | 63 |
| Mas el que piense el ponderoso tema                                    | 3  |
| y en el hombro mortal que al peso enarco,                              |    |
| no habrá de censurar que tiemble y tema:                               | 66 |
| piélago no es para pequeño barco                                       |    |
| aquel que hendiendo va la ardida prora,                                |    |
| ni de barquero que consigo es parco.                                   | 69 |
| «¿Por qué tanto mi rostro te enamora                                   |    |
| que no al jardín te vuelves peregrino                                  |    |
| al que, bajo sus rayos, Cristo enflora?                                | 72 |
| La rosa en que encarnó el Verbo divino                                 | •  |
| aquí está, con los lirios que, fragantes,                              |    |
| marcaron con su olor el buen camino».                                  | 75 |
| Así Beatriz; y yo, que a sus amantes                                   | ,, |
| consejos era pronto, disponía                                          |    |
| a la lid mis pestañas vacilantes.                                      | 78 |
| Como al rayo de sol he visto un día                                    | •  |
| romper la nube y dar sobre las flores                                  |    |
| de un prado, manteniéndome en la umbría;                               | 81 |
| así vi muchas turbas de esplendores,                                   |    |
| y hasta ellos descender rayos ardientes,                               |    |
|                                                                        |    |
| 69] 'Ni de barquero que ahorra esfuerzos'.                             |    |
| 73] Esta rosa es la Virgen María.<br>74] Los lirios son los Apóstoles. |    |
| 74] Los lirios son los Apóstoles.                                      |    |

sanza veder principio di fulgori. 84 O benigna vertú che sí li 'mprenti, su t'essaltasti, per largirmi loco alli occhi li che non t'eran possenti. 87 Il nome del bel fior ch'io sempre invoco e mane e sera, tutto mi ristrinse l'animo ad avvisar lo maggior foco. 90 E come ambo le luci mi dipinse il quale e il quanto della viva stella che là su vince, come qua giú vinse, 93 per entro il cielo scese una facella, formata in cerchio a guisa di corona, e cinsela e girossi intorno ad ella. 96 Qualunque melodia piú dolce sona qua giú e piú a sé l'anima tira, parrebbe nube che squarciata tona, 99 comparata al sonar di quella lira onde si coronava il bel zaffiro del quale il ciel più chiaro s'inzaffira. 102 «Io sono amore angelico, che giro l'alta letizia che spira del ventre che fu albergo del nostro disiro; 105 e girerommi, donna del ciel, mentre che seguirai tuo figlio, e farai dia più la spera suprema perché li entre». 108 Cosí la circulata melodia

94] Los comentaristas medievales creen que esta centella es el arcángel Gabriel. Creemos que se trata, literalmente, de una corona o guirnalda de ángeles, puesto que, en xxxII. 101-5, el poeta, al ver a dicho arcángel en torno a María, pregunta quién es como si no lo hubiese visto antes.

108] Idealmente la escena sucede en la tierra: la Virgen es

### 84-109] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| sin el principio ver de sus fulgores.     | 84  |
|-------------------------------------------|-----|
| Oh virtud que los haces tan lucientes,    | ·   |
| tú te exaltaste, por dejar un poco        |     |
| sitio a mis ojos, ante ti impotentes!     | 87  |
| El nombre de la flor que siempre invoco,  | •   |
| mañana y tarde, a mi ánimo empujaba       |     |
| a la contemplación del mayor foco.        | 90  |
| Y cuando en ambas luces me pintaba        |     |
| el cuál y el cuánto de la viva estrella   |     |
| que allá triunfa, y aquí abajo triunfaba, | 93  |
| en forma de corona, una centella          | ,,, |
| dejó caer el cielo de su seno,            |     |
| y la ciñó girando en torno de ella.       | 96  |
| El canto que parece más ameno.            | -   |
| aquí abajo y del ánimo más tira,          |     |
| de rota nube se diría el trueno           | 99  |
| comparado al sonar de aquella lira        |     |
| que coronaba allí al bello zafiro         |     |
| con que el cielo más claro se enzafira.   | 102 |
| «Yo soy amor angélico, que giro           |     |
| por la leticia que espiró del vientre     |     |
| que de nuestro deseo fue retiro;          | 105 |
| y he de girar, señora, hasta que te entre | _   |
| conduciéndote tu hijo, y mayor día        |     |
| en la esfera suprema se concentre».       | 108 |
| Así la circulada melodía                  |     |

objeto de las alabanzas angélicas como representación de lo que ocurrió durante su vida mortal. El procedimiento no es insólito en la Comedia: recordemos la escena de la tentación (en la que también faltan algunos personajes), representada a manera de misterio medieval en Purg. VIII. 97-108.

si sigillava, e tutti li altri lumi tacean sonare il nome di Maria. H Lo real manto di tutti i volumi del mondo, che piú ferve e piú s'avviva nell'alito di Dio e nei costumi. 114 avea sopra di noi l'interna riva tanto distante, che la sua parvenza, là dov'io era, ancor non appariva: 117 però non ebber li occhi miei potenza di seguitar la coronata fiamma che si levò appresso sua semenza. 120 E come fantolin che 'nver la mamma tende le braccia, poi che 'l latte prese, per l'animo che 'nfin di fuor s'infiamma; 123 ciascun di quei candori in su si stese con la sua fiamma, sí che l'alto affetto ch'elli avieno a Maria mi fu palese. 126 Indi rimaser lí nel mio cospetto, Regina coeli cantando sí dolce, che mai da me non si partí 'l diletto. 129 Oh quanta è l'ubertà che si soffolce in quelle arche ricchissime che foro a seminar qua giú buone bobolce! 132 Quivi si vive e gode del tesoro che s'acquistò piangendo nello essilio di Babilon, ove si lasciò l'oro. 135 Quivi triunfa, sotto l'alto filio di Dio e di Maria, di sua vittoria. e con l'antico e col novo concilio, 139 colui che tien le chiavi di tal gloria.

117] 'El Noveno Cielo, que envuelve a los demás y es el más vecino al Empíreo, estaba tan lejos que yo no podía ver su parte interior, situada sobre nosotros'.

### 110-139] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| se sellaba, y el resto de las lumbres        |     |
|----------------------------------------------|-----|
| hacían sonar el nombre de María.             | III |
| El real manto de todas las techumbres        |     |
| del mundo, que más hierve y más se aviva     |     |
| de Dios en el aliento y las costumbres,      | 114 |
| tan distante tenía la interna riba           | •   |
| sobre nosotros dos, que su apariencia        |     |
| no entraba desde allí en mi perspectiva:     | 117 |
| y a mis ojos faltábales potencia             |     |
| para seguir la coronada llama                |     |
| que elevó tras de sí su descendencia.        | 120 |
| Y como hacia la madre, cuando aun mama,      |     |
| los brazos tiende el niño ya saciado,        |     |
| por el amor, que en lo exterior se inflama,  | 123 |
| cada candor hacia ella vi orientado          |     |
| con su llama, y medir pude el afecto         |     |
| que de María los llevaba al lado.            | 126 |
| Aún quedaron mostrándome su aspecto,         |     |
| Regina coeli en tal forma cantando           |     |
| que nunca olvidaré su dulce efecto.          | 129 |
| ¡Oh qué gran abundancia están guardando      |     |
| esas arcas riquísimas que a coro             |     |
| simiente tan feraz iban sembrando!           | 132 |
| Aquí se vive y goza del tesoro               |     |
| que se adquirió llorando en el exilio        |     |
| de Babilonia, do dejóse el oro.              | 135 |
| Aquí triunfando está, con el auxilio         |     |
| de María y de Dios, de su victoria,          |     |
| y con el viejo y el nuevo concilio,          |     |
| el que tiene las llaves de tal gloria.       | 139 |
| 03 Park a salk materials to the small on 1 P |     |

128] Regina coeli, principio de la antífona de Pascua. 139] Este último verso designa a San Pedro.

## CANTO XXIV

|    | «O sodalizio eletto alla gran cena            |
|----|-----------------------------------------------|
|    | del benedetto Agnello, il qual vi ciba        |
| 3  | sí, che la vostra voglia è sempre piena,      |
| 3  | se per grazia di Dio questi preliba           |
|    | di quel che cade della vostra mensa,          |
| 6  | prima che morte tempo li prescriba,           |
|    | ponete mente all' affezione immensa,          |
|    | e roratelo alquanto: voi bevete               |
| 9  | sempre del fonte onde vien quel ch'ei pensa». |
|    | Cosí Beatrice; e quelle anime liete           |
|    | si fero spere sopra fissi poli,               |
| 12 | fiammando forte a guisa di comete.            |
|    | E come cerchi in tempra d'orioli              |
|    | si giran sí, che 'l primo a chi pon mente     |
| 15 | quieto pare, e l'ultimo che voli;             |
|    | cosi quelle carole differente-                |
|    | mente danzando, della sua ricchezza           |
| 18 | mi facíeno stimar, veloci e lente.            |
|    | Di quella ch'io notai di piú belleza          |
|    | vid'io uscire un foco si felice,              |
| 21 | che nullo vi lasciò di piú chiarezza;         |
|    | e tre fiate intorno di Beatrice               |
|    | si volse con un canto tanto divo,             |
| 24 | che la mia fantasia nol mi ridice.            |
|    |                                               |

# CANTO XXIV

| «Oh colegio llamado a la gran cena          |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| que el Cordero bendito os da aquí arriba,   |                |
| con que el deseo eternamente os llena,      | 3              |
| si por gracia de Dios veis que éste liba    | ,              |
| algo de lo que cae de vuestra mesa,         |                |
| sin que la muerte el tiempo le prescriba,   | 6              |
| mirad el gran afecto de que es presa        | ·              |
| y rociadlo, pues siempre estáis tomando     |                |
| de la fuente que inspira su alta empresa».  | 9              |
| Así Beatriz; y en dos polos girando,        | 9              |
| hechas esferas, vi a las almas ledas,       |                |
| a guisa de cometas flameando.               | 12             |
| Y como en temple de reloj las ruedas        |                |
| tal giran, que quien de ellas está enfrente |                |
| la última cree volar, las otras quedas;     | 15             |
| de igual modo los corros, diferente-        | <del>-</del> 5 |
| mente danzando, hacían que su riqueza       |                |
| juzgase por lo lento y por lo urgente.      | 18             |
| De aquella en que noté mayor belleza        | 10             |
| un fuego tan feliz vi que salía             |                |
|                                             |                |
| que ninguna igualaba a su clareza;          | 21             |
| y en torno a Beatriz yo la veía             |                |
| tres vueltas dar con un canto tan divo      |                |
| que no lo dice ya mi fantasía.              | 24             |
| instrumento musical hien templado)          |                |

Però salta la penna e non lo scrivo; ché l'imagine nostra a cotai pieghe, non che 'l parlare, è troppo color vivo. 27 «O santa suora mia che si ne preghe divota, per lo tuo ardente affetto da quella bella spera mi disleghe». 30 Poscia fermato, il foco benedetto alla mia donna dirizzò lo spiro, che favellò cosí com'i' ho detto. 33 Ed ella: «O luce etterna del gran viro a cui Nostro Signor lasciò le chiavi ch'ei portò giú di questo gaudio miro, 36 tenta costui di punti lievi e gravi, come ti piace, intorno della fede, per la qual tu su per lo mare andavi. 39 S'elli ama bene e bene spera e crede, non t'è occulto perché 'l viso hai quivi dov'ogni cosa dipinta si vede; 42 ma perché questo regno ha fatto civi per la verace fede, a gloriarla di lei parlare è ben ch'a lui arrivi». 45 Si come il baccellier s'arma e non parla fin che 'l maestro la question propone, per approvarla, non per terminarla, 48 cosí m'armava io d'ogni ragione mentre ch'ella dicea, per esser presto a tal querente ed a tal professione. 51

27] La imagen que queda en nuestra memoria, ante tales cosas, encuentra excesivas a las palabras con que intentamos definirlas, de la misma manera que el pintor que quiere reproducir el color sombreado y matizado de los pliegues de una vestidura, halla demasiado fuertes los colores de que dispone.

### 25-51] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| La pluma salta, pues, y no lo escribo;     |    |
|--------------------------------------------|----|
| que nuestra imagen, ante pliegues tales,   |    |
| al color del vocablo halla excesivo.       | 27 |
| «Oh santa hermana, con tus fraternales     | •  |
| ruegos de ardiente afecto puedes tanto     |    |
| que abandono mi esfera y sus cristales».   | 30 |
| Tras detenerse, aquel llamear santo        | _  |
| se dirigió a mi dama jubiloso              |    |
| y le habló como en estos versos canto.     | 33 |
| Dijo ella: «Luz eterna del glorioso        |    |
| varón al que el señor dejó las llaves      |    |
| que bajó de este gozo milagroso,           | 36 |
| puntos a éste propón leves y graves        |    |
| en torno de la fe que, verdadera,          |    |
| te hizo andar sobre el mar como las naves. | 39 |
| Si cree bien y si bien ama y espera        |    |
| no se te oculta, pues do está pintado      |    |
| cuanto existe tu vista persevera;          | 42 |
| pero ya que este reino fue poblado         | ·  |
| por nuestra fe veraz, para gloriarla,      |    |
| que ahora nos hable de ella es apropiado». | 45 |
| Igual que el bachiller se arma y no parla  |    |
| sin que el maestro exponga la cuestión,    |    |
| para aprobarla, no por terminarla,         | 48 |
| así ceñía yo toda razón                    | •  |
| cuando ella hablaba, para hallarme presto  |    |
| al inquiriente y a la profesión.           | 51 |

<sup>30] &#</sup>x27;Abandono la corona de bienaventurados (cristales) en que me encontraba'.

<sup>36]</sup> La luz a que Beatriz se dirige es el alma de San Pedro.

<sup>51]</sup> Al examinador y a la profesión de fe que va a pedirle que haga.

«Di', buon cristiano, fatti manifesto: fede che è?» Ond'io levai la fronte in quella luce onde spirava questo; 54 poi mi volsi a Beatrice, ed essa pronte sembianze femmi perch'io spandessi l'acqua di fuor del mio interno fonte. 57 «La grazia che mi dà ch'io mi confessi» comincia' io «dall'alto primipilo, faccia li miei concetti bene espressi». 60 E seguitai: «Come 'l verace stilo ne scrisse, padre, del tuo caro frate che mise teco Roma nel buon filo, 63 fede è sustanza di cose sperate ed argomento delle non parventi; 66 e questa pare a me sua quiditate». Allora udi': «Dirittamente senti, se bene intendi perché la ripose 69 tra le sustanze, e poi tra li argomenti». E io appresso: «Le profonde cose che mi largiscon qui la lor parvenza, alli occhi di là giú son si ascose, 72 che l'esser loro v'è in sola credenza. sopra la qual si fonda l'alta spene; e però di sustanza prende intenza. 75 E da questa credenza ci convene sillogizzar, sanz'avere altra vista; però intenza d'argomento tene». 78

59] Primipilo, centurión de la primera escuadra de triarios en el ejército romano. Según Benvenuto, era el que arrojaba la primera lanza en el combate. De ahí que el poeta dé este nombre al Príncipe de los Apóstoles.

66] 'Según escribió la pluma (estilo) veraz de San Pablo,

### 52-78] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| «Di, buen cristiano, y hazte manifiesto:    |     |
|---------------------------------------------|-----|
| ¿qué es la fe?». Ý elevé entonces la frente |     |
| hacia la luz que preguntaba esto:           | 54  |
| me volví a Beatriz, y prontamente           | ,   |
| me hizo una seña para que vertiese          |     |
| afuera el agua de mi interna fuente.        | 57  |
| «La gracia, que me otorga que confiese»,    | 71  |
| yo empecé, «con el alto primipilo,          |     |
| haga que mis conceptos bien exprese».       | 60  |
| Y proseguí: «Como el veraz estilo           |     |
| escribió, padre, de tu hermano amado        |     |
| que también puso a Roma en el buen hilo,    | 63  |
| la sustancia es la fe de lo expresado       | J   |
| y de lo no aparente el argumento:           |     |
| y así su ser en sí juzgo explicado».        | 66  |
| Y él dijo: «Tienes buen entendimiento       | -   |
| si por qué entre sustancias, tú me glosas,  |     |
| y luego entre argumentos, le dio asiento».  | 69  |
| Y yo repuse: «Las profundas cosas           | *7  |
| que aquí me hacen el don de su evidencia,   |     |
| allí abajo se ven tan misteriosas           | 72  |
| que reducen su ser a la creencia,           | /-  |
| en que la alta esperanza se sostiene;       |     |
| y el nombre de sustancia así se agencia.    | 75  |
| Respecto a esta creencia nos conviene       | 1)  |
| silogizar, sin más prueba a la vista;       |     |
| por eso el nombre de argumento tiene».      | 78  |
| por cao ci mombre de argumento dene.        | / \ |

la fe es...'

75] Sustancia o fundamento de las cosas que debemos esperar.

78] De esta fe sin pruebas, hemos de argumentar «la realidad de los misterios con la misma certeza con que se deduce

Allora udi': «Se quantunque s'acquista giú per dottrina, fosse cosí 'nteso, 81 non li avria loco ingegno di sofista». Cosí spirò di quello amore acceso; indi soggiunse: «Assai bene è trascorsa d'esta moneta già la lega e 'l peso: 84 ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa». Ond'io: «Sí, ho, sí lucida e sí tonda, che nel suo conio nulla mi s'inforsa». 87 Appresso uscí della luce profonda che li splendeva: «Questa cara gioia sopra la quale ogni virtú si fonda, 90 onde ti venne?» E io: «La larga ploia dello Spirito Santo ch'è diffusa in su le vecchie e'n su le nuove cuoia, 93 è sillogismo che la m'ha conchiusa acutamente sí, che 'nverso d'ella ogni dimostrazion mi pare ottusa». 96 Io udi' poi: «L'antica e la novella proposizion che cosi ti conchiude perché l'hai tu per divina favella?» 99 E io: «La prova che'l ver mi dischiude son l'opere seguite, a che natura non scalda ferro mai né batte incude». 102 Risposto fummi: «Di', chi t'assicura che quell'opere fosser? Quel medesmo che vuol provarsi, non altri, il ti giura». 105 «Se 'l mondo si rivolse al cristianesmo» diss'io «sanza miracoli, quest'uno

un concepto racionalmente (por medio de silogismos), por lo que a la fe conviene también la designación de argumento» (Sapegno).

### 79-107] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| Y oí: «Si cuanto abajo se conquista        |     |
|--------------------------------------------|-----|
| por la doctrina, así fuera entendido,      |     |
| no hallara sitio ingenio de sofista».      | 81  |
| Así espiró aquel amor encendido;           |     |
| «De esta moneda», me añadió en seguida,    |     |
| «bien probados el peso y liga han sido:    | 84  |
| mas dime si en tu bolsa está metida».      | •   |
| Y yo: «Sí, y tan brillante y tan rotunda   |     |
| que en su cuño no hallé cosa escondida».   | 87  |
| Luego salió de aquella luz profunda        | •   |
| que allí esplendía: «Este diamante fino    |     |
| sobre el que toda otra virtud se funda,    | 90  |
| equién te lo dio?» «La lluvia del divino   |     |
| Espíritu», seguí, «que está difusa         |     |
| en el nuevo y el viejo pergamino;          | 93  |
| su silogismo me la da conclusa,            |     |
| y de cada objeción que a ella se mueva     |     |
| toda demostración encuentro obtusa».       | 96  |
| Y luego oí: «La antigua, y la más nueva,   |     |
| proposición que tanto te contenta,         |     |
| que es palabra divina, ¿quién lo prueba?»  | 99  |
| «La prueba que a mis ojos documenta        |     |
| son las obras», repuse, «en que natura     |     |
| no da en el yunque ni el metal calienta».  | 102 |
| Me fue respuesto: «Di, ¿quién te asegura   |     |
| que tales obras fueron? Pues el mismo      |     |
| que pretende probarse es quien te jura».   | 105 |
| «Si el mundo convirtióse al cristianismo», |     |
| dije yo, «sin milagros, éste es uno        |     |

93] Es decir, en el Nuevo y el Antiguo Testamento. 102] Los milagros y el cumplimiento de las profecías, que no son obras dependientes de la naturaleza.

Allora udi': «Se quantunque s'acquista giú per dottrina, fosse cosí 'nteso, 81 non li avría loco ingegno di sofista». Cosí spirò di quello amore acceso; indi soggiunse: «Assai bene è trascorsa 84 d'esta moneta già la lega e 'l peso: ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa». Ond'io: «Sí, ho, sí lucida e sí tonda, che nel suo conio nulla mi s'inforsa». 87 Appresso uscí della luce profonda che li splendeva: «Questa cara gioia sopra la quale ogni virtú si fonda, 90 onde ti venne?» E io: «La larga ploia dello Spirito Santo ch'è diffusa in su le vecchie e'n su le nuove cuoia, 93 è sillogismo che la m'ha conchiusa acutamente sí, che 'nverso d'ella ogni dimostrazion mi pare ottusa». 96 Io udi' poi: «L'antica e la novella proposizion che cosi ti conchiude perché l'hai tu per divina favella?» 99 E io: «La prova che'l ver mi dischiude son l'opere seguite, a che natura non scalda ferro mai né batte incude». 102 Risposto fummi: «Di', chi t'assicura che quell'opere fosser? Quel medesmo che vuol provarsi, non altri, il ti giura». 105 «Se 'l mondo si rivolse al cristianesmo» diss'io «sanza miracoli, quest'uno

un concepto racionalmente (por medio de silogismos), por lo que a la fe conviene también la designación de argumento» (Sapegno).

### 79-107] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| Y oí: «Si cuanto abajo se conquista        |     |
|--------------------------------------------|-----|
| por la doctrina, así fuera entendido,      |     |
| no hallara sitio ingenio de sofista».      | 81  |
| Así espiró aquel amor encendido;           |     |
| «De esta moneda», me añadió en seguida,    |     |
| «bien probados el peso y liga han sido:    | 84  |
| mas dime si en tu bolsa está metida».      | •   |
| Y yo: «Sí, y tan brillante y tan rotunda   |     |
| que en su cuño no hallé cosa escondida».   | 87  |
| Luego salió de aquella luz profunda        | •   |
| que allí esplendía: «Este diamante fino    |     |
| sobre el que toda otra virtud se funda,    | 90  |
| ¿quién te lo dio?» «La lluvia del divino   |     |
| Espíritu», seguí, «que está difusa         |     |
| en el nuevo y el viejo pergamino;          | 93  |
| su silogismo me la da conclusa,            |     |
| y de cada objeción que a ella se mueva     |     |
| toda demostración encuentro obtusa».       | 96  |
| Y luego oí: «La antigua, y la más nueva,   |     |
| proposición que tanto te contenta,         |     |
| que es palabra divina, ¿quién lo prueba?»  | 99  |
| «La prueba que a mis ojos documenta        |     |
| son las obras», repuse, «en que natura     |     |
| no da en el yunque ni el metal calienta».  | 102 |
| Me fue respuesto: «Di, ¿quién te asegura   |     |
| que tales obras fueron? Pues el mismo      |     |
| que pretende probarse es quien te jura».   | 105 |
| «Si el mundo convirtióse al cristianismo», |     |
| dije yo, «sin milagros, éste es uno        |     |

93] Es decir, en el Nuevo y el Antiguo Testamento. 102] Los milagros y el cumplimiento de las profecías, que no son obras dependientes de la naturaleza.

è tal, che li altri non sono il centesmo; 108 ché tu intrasti povero e digiuno in campo, a seminar la buona pianta che fu già vite e ora è fatta pruno». HI Finito questo, l'alta corte santa risonò per le spere un "Dio laudamo" nella melode che là su si canta. 114 E quel baron che si di ramo in ramo, essaminando, già tratto m'avea, che all'ultime fronde appressavamo, 117 ricominciò: «La grazia, che donnea con la tua mente, la bocca t'aperse infino a qui come aprir si dovea, 120 si ch'io approvo ciò che fuori emerse: ma or convene spremer quel che credi, e onde alla credenza tua s'offerse». 123 «O santo padre, spirito che vedi ciò che credesti si che tu vincesti ver lo sepulcro piú giovani piedi», 126 comincia' io, «tu vuo' ch'io manifesti la forma qui del pronto creder mio, e anche la cagion di lui chiedesti. 129 E io rispondo: Io credo in uno Dio solo ed etterno, che tutto il ciel move, non moto, con amore e con disio. 132 E a tal creder non ho io pur prove fisice e metafisice, ma dalmi anche la verità che quinci piove 135 per Moisè, per Profeti e per Salmi,

115] Ramos: ramas que derivan de otras. San Pedro va de pregunta en pregunta, como el que sube a un árbol de rama en rama.

#### 108-136] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| que excede de los otros al guarismo;       | 108 |
|--------------------------------------------|-----|
| al campo fuiste tú pobre y ayuno           |     |
| cuando ibas a sembrar la buena planta,     |     |
| que fue vid y se ha vuelto estéril pruno». | III |
| Esto acabado, la alta corte santa          |     |
| entonó por la esfera «A Dios loamos»       |     |
| en los melismas con que allí se canta.     | 114 |
| Y aquel barón, que de unos a otros ramos   | -   |
| mientras me examinaba me movía,            |     |
| cuando a la última fronda nos llegamos,    | 117 |
| «La gracia que corteja», me decía,         | •   |
| «a tu mente, la boca ya te ha abierto      |     |
| de la forma en que abrirse ella debía,     | 120 |
| y así lo que declaras doy por cierto;      |     |
| mas debes explicarme lo que crees          |     |
| y dónde tu creencia has descubierto».      | 123 |
| «Oh santo padre, espíritu que ves          | -   |
| lo que creíste, tanto que venciste         |     |
| hacia el sepulcro a más jóvenes pies»,     | 126 |
| yo empecé, «que expusiera me dijiste       |     |
| la forma aquí de aquello en lo que creo,   |     |
| y que te explique su razón pediste.        | 129 |
| Y te respondo: que hay un Dios yo veo      |     |
| solo y eterno que los cielos mueve,        |     |
| inmóvil, con amor y con deseo.             | 132 |
| Y aunque con metafísica lo pruebe,         |     |
| y con física, pruebas más completas        |     |
| me ofrece la verdad que de aquí llueve     | 135 |
| por Moisés, por los Salmos, los Profetas,  |     |

126] El Evangelio de San Juan (xx. 3-9), dice cómo San Pedro entró en el sepulcro de Cristo antes que el mismo evangelista, que era mucho más joven.

|     | per l'Evangelio e per voi che scriveste     |
|-----|---------------------------------------------|
| 138 | poi che l'ardente Spirto vi fe' almi.       |
|     | E credo in tre persone etterne, e queste    |
|     | credo una essenza sí una e sí trina,        |
| 141 | che soffera congiunto "sono" ed "este".     |
| -   | Della profonda condizion divina             |
|     | ch'io tocco mo, la mente mi sigilla         |
| 144 | piú volte l'evangelica dottrina.            |
|     | Quest'è il principio, quest'è la favilla    |
|     | che si dilata in fiamma poi vivace,         |
| 147 | e come stella in cielo in me scintilla».    |
|     | Come 'l segnor ch'ascolta quel che i piace, |
|     | da indi abbraccia il servo, gratulando      |
| 150 | per la novella, tosto ch'el si tace;        |
| -   | cosi, benedicendomi cantando,               |
|     | tre volte cinse me, sí com'io tacqui,       |
|     | l'apostolico lume al cui comando            |
| 154 | io avea detto; sí nel dir li piacqui!       |

# 137-154] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| el Evangelio y todas las señales              |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| que escribisteis de Espíritu repletas.        | 138 |
| Y creo en tres personas eternales,            | J   |
| y en una esencia que es tan una y trina       |     |
| que el «son» y el «es» para ella son iguales. | 141 |
| Con la profunda condición divina              |     |
| de que trato, la mente mía sella              |     |
| mil veces la evangélica doctrina.             | 144 |
| Tal el principio, tal es la centella          |     |
| que en llama más vivaz y extensa estalla      |     |
| y como astro en el cielo en mí destella».     | 147 |
| Cual señor que, escuchando, placer halla      |     |
| y un abrazo a su siervo da, exultando         |     |
| por la noticia, apenas éste calla;            | 150 |
| lo mismo, bendiciéndome cantando,             | -   |
| tres veces me ciñó, al verme callado,         |     |
| la apostólica luz a cuyo mando                |     |
| lo que tanto le plugo había hablado.          | 154 |

# CANTO XXV

|     | Se mai continga che 'l poema sacro                   |
|-----|------------------------------------------------------|
|     | al quale ha posto mano e cielo e terra,              |
| 3   | sí che m'ha fatto per molti anni macro,              |
|     | vinca la crudeltà che fuor mi serra                  |
|     | del bello ovile ov'io dormi' agnello,                |
| 6   | nimico ai lupi che li danno guerra;                  |
|     | con altra voce omai, con altro vello                 |
|     | ritornerò poeta, ed in sul fonte                     |
| 9   | del mio battesmo prenderò 'l cappello;               |
| 9   | però che nella fede, che fa conte                    |
|     |                                                      |
| T 0 | l'anime a Dio, quivi intra'io, e poi                 |
| 12  | Pietro per lei sí mi girò la fronte.                 |
|     | Indi si mosse un lume verso noi                      |
|     | di quella spera ond'usci la primizia                 |
| 15  | che lasciò Cristo de' vicari suoi;                   |
|     | e la mia donna, piena di letizia,                    |
|     | mi disse: «Mira, mira: ecco il barone                |
| 18  | per cui là giú si visita Galizia».                   |
|     | Sí come quando il colombo si pone                    |
|     | presso al compagno, l'uno all'altro pande,           |
| 21  | girando e mormorando, l'affezione;                   |
|     | cosí vid'io l'un dall'altro grande                   |
|     | principe glorioso essere accolto,                    |
| 24  | laudando il cibo che là su li prande.                |
| 5]  | El redil es Florencia.                               |
| 18] | Santiago el Mayor, a cuyo sepulcro eran muy frecuen- |
|     |                                                      |

# CANTO XXV

| Si aconteciese que el poema sacro         |    |
|-------------------------------------------|----|
| en el que han puesto mano cielo y tierra, |    |
| y por el que hace mucho me demacro,       | 3  |
| venciera la crueldad que me destierra     | J  |
| del redil en que yo era corderuelo,       |    |
| contra los lobos que le mueven guerra;    | 6  |
| con diferente voz, con otro pelo          |    |
| retornaré poeta, y en la fuente           |    |
| de mi bautismo tomaré el capelo;          | 9  |
| porque en aquella fe, que hace que cuente |    |
| el alma para Dios, allí entré, y luego    |    |
| Pedro por ella me rodeó la frente.        | 12 |
| Después ĥacia nosotros vino un fuego      |    |
| de la esfera en que estuvo la primicia    |    |
| de los nuncios de Cristo; y, con sosiego, | 15 |
| la dama mía, y llena de leticia,          |    |
| me dijo: «Mira, mira: está llegando       |    |
| el barón por el cual se va a Galicia».    | 18 |
| Como palomo que se está amigando          |    |
| con otro, y uno al otro manifiesta        |    |
| su cariño, girando y murmurando;          | 21 |
| así al glorioso príncipe, con fiesta      |    |
| vi por el otro príncipe acogido,          |    |
| loando la comida allí dispuesta.          | 24 |
| tes las peregrinaciones.                  |    |
| i <i>U</i>                                |    |

Ma poi che 'l gratular si fu assolto, tacito coram me ciascun s'affisse, ignito sí che vincea il mio volto. 27 Ridendo allora Beatrice disse: «Inclita vita per cui la larghezza della nostra basilica si scrisse, 30 fa risonar la spene in questa altezza: tu sai, che tante fiate la figuri, quante Iesú ai tre fe' piú carezza». 33 «Leva la testa e fa che t'assicuri; che ciò che vien qua su del mortal mondo, convien ch'ai nostri raggi si maturi». 36 Ouesto conforto del foco secondo mi venne; ond'io levai li ochi a' monti che li 'ncurvaron pria col troppo pondo. 39 «Poi che per grazia vuol che tu t'affronti lo nostro imperadore, anzi la morte, nell'aula piú secreta co' suoi conti, 42 sí che, veduto il ver di questa corte, la spene, che là giú bene innamora, in te ed in altrui di ciò conforte, 45 dí quel ch'ell'è, dí come se ne 'nfiora la mente tua, e dí onde a te venne». 48 Cosí seguí 'l secondo lume ancora. E quella pia che guidò le penne delle mie ali a cosi alto volo,

26] Coram me: lat. 'frente a mí'.

<sup>30]</sup> En la *Epístola de Santiago* (atribuida al Menor) hay algunos versículos que se refieren a la misericordia y generosidad de Dios.

<sup>33] &#</sup>x27;Tú la simbolizas (figuras) tantas cuantas fueron las veces que Cristo os demostró su ternura (su amor), a los tres

### 25-50] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| Y cuando el rito aquel quedó cumplido,        |    |
|-----------------------------------------------|----|
| dicho par <i>coram me</i> mudo paróse         |    |
| y con su luz mi rostro fue vencido.           | 27 |
| Y dijo Beatriz, y sonrióse:                   |    |
| «Ínclita vida por quien la largueza           |    |
| de la eterna basílica escribióse,             | 30 |
| haz sonar la esperanza en esta alteza:        | _  |
| porque tú tantas veces la figuras             |    |
| cuantas Cristo a los tres mostró terneza».    | 33 |
| «La cabeza y la vista alza seguras,           |    |
| que las que suben desde el mortal mundo       |    |
| deben con nuestra lumbre estar maduras».      | 36 |
| Así me consoló el fuego segundo;              |    |
| y a los montes alcé yo la mirada              |    |
| que antes curvaron con mirar profundo.        | 39 |
| «Pues nuestro emperador te ha dado entrada    |    |
| por su gracia, y aun antes de estar muerto,   |    |
| a la estancia a sus condes reservada,         | 42 |
| y puesto que esta corte has descubierto       |    |
| para que la esperanza, que enamora            |    |
| abajo, a otros y a ti muestre el buen puerto, | 45 |
| dime lo que es, y di cómo se enflora          |    |
| en tu mente, y de dónde ella te vino»,        |    |
| siguió la luz segunda cegadora.               | 48 |
| Y aquella pía que allanó el camino            |    |
| a mi plumaje en su ascensión triunfante,      |    |

discípulos predilectos: a ti, a Pedro y Juan, haciéndoos asistir a momentos tan importantes como la resurrección de la hija de Jairo (*Lucas* vIII. 40-65), la Transfiguración (*Mateo* xVII. 1-9) y la Oración del Huerto (*Mateo* xIV. 32-4).

38] Estos montes son San Pedro y Santiago el Mayor.

alla risposta così mi prevenne: 51 «La Chiesa militante alcun figliuolo non ha con piú speranza, com'è scritto nel sol che raggia tutto nostro stuolo: 54 però li è conceduto che d'Egitto venga in Ierusalemme, per vedere, anzi che 'l militar li sia prescritto. 57 Li altri due punti, che non per sapere son dimandati, ma perch'ei rapporti quanto questa virtú t'è in piacere, 60 a lui lasc'io, ché non li saran forti né di iattanzia; ed elli a ciò risponda, e la grazia di Dio ciò li comporti». 63 Come discente ch'a dottor seconda pronto e libente in quel ch'elli è esperto, perché la sua bontà si disasconda, 66 «Spene» diss'io «è uno attender certo della gloria futura, il qual produce grazia divina e precedente merto. 69 Da molte stelle mi vien questa luce; ma quei la distillò nel mio cor pria che fu sommo cantor del sommo duce. 72 "Sperino in te" nella sua teodía dice "color che sanno il nome tuo": e chi nol sa, s'elli ha la fede mia? 75 Tu mi stillasti, con lo stillar suo, nella pistola poi; sí ch'io son pieno,

54] Como está escrito en la mente de Dios.

57] 'Viene del mundo (Egipto) a la Jerusalén celestial antes de haber dejado de pertenecer a la Iglesia militante, es decir, antes de haber muerto'. La interpretación de Egipto como el mundo pervertido es un tópico de la exégesis bíblica medie-

## 51-77] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| así a que respondiese me previno:                     | 51      |
|-------------------------------------------------------|---------|
| «No hay hijo de la Iglesia militante                  | -       |
| más lleno de esperanza, como escrito                  |         |
| está en el sol que alúmbranos radiante:               | 54      |
| y así viene de Egipto hasta el bendito                |         |
| Jerusalén, a ver bien sus solaces,                    |         |
| sin que su militancia haya prescrito.                 | 57      |
| Las otras dos preguntas que le haces,                 | ٠,      |
| no por saber, mas porque luego cuente                 |         |
| cuánto en esta virtud tú te complaces,                | 60      |
| dejo que sin esfuerzos las solvente,                  |         |
| y sin jactancia; y que él responda a esto,            |         |
| si la gracia de Dios se lo consiente».                | 63      |
| Como discente que secunda presto                      | ,       |
| y con gusto al doctor, cuando es experto,             |         |
| poniendo su valor de manifiesto,                      | 66      |
| dije: «Esperanza es un aguardar cierto                |         |
| de la gloria futura, que deriva                       |         |
| del mérito y la gracia de concierto.                  | 69      |
| Mil estrellas me muestran su misiva,                  |         |
| mas quien la destiló en el alma mía                   |         |
| fue del sumo señor el sumo escriba.                   | 72      |
| "En ti esperen", cantó en su teodía,                  | •       |
| "cuantos saben cuál es el nombre tuyo":               |         |
| ¿y quién lo ignora si su fe es la mía?                | 75      |
| Tú me instilaste a mí el destilar suyo                |         |
| con tu epístola luego; y estoy lleno                  |         |
| val, al que Dante se refiere en su carta a Cangrande. |         |
| 72] Alude al autor de los Salmos, David.              |         |
| 74] La cita es una traducción dantesca del Salmo      | IX. II. |
| Teodía: canto de alabanza a Dios.                     |         |

ed in altrui vostra pioggia repluo». 78 Mentr'io dicevo, dentro al vivo seno di quello incendio tremolava un lampo subito e spesso a guisa di baleno. 81 Indi spirò: «L'amore ond'io avvampo ancor ver la virtú che mi sequette 84 infin la palma ed all'uscir del campo, vuol ch'io rispiri a te che ti dilette di lei; ed èmmi a grato che tu diche quello che la speranza ti promette». 87 E io: «Le nove e le scritture antiche pongono il segno, ed esso lo mi addita, dell'anime che Dio s'ha fatte amiche. 90 Dice Isaia che ciascuna vestita nella sua terra fia di doppia vesta; e la sua terra è questa dolce vita. 93 E'l tuo fratello assai vie piú digesta, là dove tratta delle bianche stole, questa revelazion ci manifesta». 96 E prima, appresso al fin d'este parole, «Sperent in te» di sopr'a noi s'udi; a che rispuoser tutte le carole. 99 Poscia tra esse un lume si schiari sí che se'l Cancro avesse un tal cristallo,

84] 'Hasta el martirio, y al salir a predicar'.

93] Isaías LXI. 7, dice: «Por cuanto su vergüenza fue doble, e ignominia heredaron, como porción suya, por eso poseerán el doble en su país, tendrán alegría eterna» (trad. Bover-Cantera). Dante traduce (de la Vulgata) duplicia possidebunt por «vestidos con doble vestidura», lo que, más que una traducción, es una exégesis. Una de las vestes es el alma; la otra, el cuerpo. Así, los mencionados versículos se interpretan como una afirmación o profecía de la resurrección de la carne.

#### 78-101] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| y en otros con la lluvia vuestra fluyo».    | <i>7</i> 8 |
|---------------------------------------------|------------|
| Mientras hablaba yo, en el vivo seno        | •          |
| de aquel incendio tremolaba un lampo,       |            |
| como rayo frecuente de luz pleno.           | 81         |
| Luego espiró: «El amor, del que no escampo, |            |
| a la virtud que siempre fue a mi lado       |            |
| hasta la palma, y al salir al campo,        | 84         |
| quiere que aun te hable a ti, que enamorado |            |
| de ella estás; y me place oírte atento      |            |
| qué es lo que tu esperanza te ha augurado». | 87         |
| Y yo: «El Nuevo y el Viejo Testamento       |            |
| el signo ponen, y éste me convida,          |            |
| de las almas que en Dios han valimiento.    | 90         |
| A cada una Isaías ve vestida                |            |
| en su tierra con doble vestidura,           |            |
| porque su tierra es esta dulce vida.        | 93         |
| Y tu hermano, de forma más madura,          |            |
| cuando de estolas blancas escribiera,       |            |
| supo manifestar esta ventura».              | 96         |
| Y apenas hube hablado a esta lumbrera,      | •          |
| «Sperent in te» en la altura ya se oía,     |            |
| a lo que respondía cada esfera.             | 99         |
| Después, tanto una luz se esclarecía        |            |
| que si igualara Cáncer su pujanza           |            |

95] San Juan, hermano de Santiago, dice en Apocalipsis vii. 9: « Tras esto, vi, y he aquí una gran muchedumbre, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, y palmas en las manos» (trad. Bover-Cantera). Las ropas blancas (vesti) serían los cuerpos gloriosos. 98] Sperent in te: principio del Salmo ix, ya citado (v. 72 n).

l'inverno avrebbe un mese d'un sol di. 102 E come surge e va ed entra in ballo vergine lieta, sol per fare onore alla novizia, non per alcun fallo, 105 cosí vid'io lo schiarato splendore venire a' due che si volgieno a nota qual conveníesi al loro ardente amore. 108 Misesi li nel canto e nella rota: e la mia donna in lor tenea l'aspetto, pur come sposa tacita ed immota. III «Questi è colui che giacque sopra 'l petto del nostro pellicano, e questi fue di su la croce al grande officio eletto». 114 La dona mia cosi; né però piúe mosser la vista sua di stare attenta poscia che prima le parole sue. 117 Oual è colui ch'adocchia e s'argomenta di vedere eclissar lo sole un poco, che, per veder, non vedente diventa; 120 tal mi fec'io a quell'ultimo foco mentre che detto fu: «Perché t'abbagli per veder cosa che qui non ha loco? 123 In terra è terra 'l mio corpo, e saràgli tanto con li altri, che 'l numero nostro

región diametralmente opuesta a la ocupada por Capricornio, de modo que cuando una constelación surge, la otra tramonta, y viceversa. El Sol está en Capricornio del 21 de diciembre al 21 de enero. En este tiempo, si en Cáncer hubiese un astro tan luminoso como el que Dante ve ahora, al ponerse el sol, aquél surgiría, y tramontaría cuando el sol surge de nuevo. Lo que duraría un mes, y por consiguiente habría una luz continua durante un mes: un solo día» (Porena).

#### 102-125] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| tendría el invierno un mes de un solo día.<br>Y como surge y va y entra en la danza                                                                                            | 102 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| virgen alegre, para hacer honor<br>a la novicia, no por destemplanza,<br>de igual modo avanzó el claro esplendor                                                               | 105 |
| hacia el par que a las notas secundaba<br>como era propio de su ardiente amor.<br>Luego en el canto y en la rueda entraba;                                                     | 108 |
| y mi señora, quieta y con afecto,<br>como esposa callada le miraba.<br>«Se apoyó éste en su pecho, y fue dilecto                                                               | III |
| a nuestro pelicano, y éste ha sido<br>desde la cruz al gran oficio electo».<br>Así mi dama, sin haber movido                                                                   | 114 |
| más la vista, que siempre tuvo atenta,<br>al hablar que cuando hubo concluido.<br>Como aquel que al sol mira cuando intenta                                                    | 117 |
| ver un poco un eclipse, y al instante<br>se queda sin visión sin darse cuenta;<br>así al último fuego deslumbrante                                                             | 120 |
| miré hasta oir: «¿Por qué te estás cegando<br>para ver lo que no tienes delante?<br>Tierra en tierra es mi cuerpo, allí esperando<br>con los demás que el número en que cuento | 123 |
| 1                                                                                                                                                                              |     |

114] La nueva luz es San Juan Evangelista, que se apoyó en el pecho del Señor (Juan XIII. 23 y XXI. 20) y fue elegido para cuidarse de la Virgen como si fuese su hijo (Juan XIX. 26-7).

123] Según una tradición, que desmiente aquí Dante, San Juan había ascendido a los cielos en cuerpo y alma. El poeta trata, por eso, de ver su cuerpo a través de la luz cegadora que lo rodea, por lo que, como más adelante (vv. 136-9) veremos, queda temporalmente ciego.

con l'etterno proposito s'agguagli. 126 Con le due stole nel beato chiostro son le due luci sole che saliro; e questo apporterai nel mondo vostro». 120 A questa voce l'infiammato giro si quietò con esso il dolce mischio che si facea nel suon del trino spiro, 132 sí come, per cessar fatica o rischio, li remi, pria nell'acqua ripercossi, tutti si posano al sonar d'un fischio. 135 Ahi quanto nella mente mi commossi, quando mi volsi per veder Beatrice, per non poter veder, ben che io fossi 139 presso di lei, e nel mondo felice!

r26] "... esperando que el número de los bienaventurados (en el que me cuento) llegue a ser el previsto por Dios, con lo que se acabará el mundo y se producirá la resurrección de la carne".

### 126-139] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| con la eterna intención esté cuadrando.  | 126 |
|------------------------------------------|-----|
| Con dos estolas no hay en el convento    |     |
| feliz más que los dos que se han alzado: |     |
| y esto en el mundo aclarará tu acento».  | 129 |
| Ante esta voz, el círculo inflamado      | ·   |
| se detuvo, y cesó la cantilena           |     |
| que aquel trino espirar había cantado,   | 132 |
| como, al cesar el riesgo o la faena,     |     |
| los remos, que bogaban velozmente,       |     |
| se paran todos si un silbato suena.      | 135 |
| ¡Ay, qué gran conmoción sintió mi mente  |     |
| al volverme a mirar a Beatriz            |     |
| y no poderla ver, estando en frente      |     |
| y cerca de ella, en el mundo feliz!      | 139 |

128] En cuerpo y alma, sólo Jesús y la Virgen están en los cielos.

132] El trino espirar, es decir, las voces de los tres apóstoles.

## CANTO XXVI

|            | Mentr'io dubbiava per lo viso spento,        |
|------------|----------------------------------------------|
|            | della fulgida fiamma che lo spense           |
| 3          | uscí un spiro che mi fece attento,           |
| •          | dicendo: «Intanto che tu ti risense          |
|            | della vista che hai in me consunta,          |
| 6          | ben è che ragionando la compense.            |
|            | Comincia dunque; e dí ove s'appunta          |
|            | l'anima tua, e fa' ragion che sia            |
| 9          | la vista in te smarrita e non defunta;       |
|            | perché la donna che per questa dia           |
|            | region ti conduce, ha nello sguardo          |
| [2         | la virtú ch'ebbe la man d'Anania».           |
|            | Io dissi: «Al suo piacere e tosto e tardo    |
|            | vegna rimedio alli occhi che fuor porte      |
| 15         | quand'ella entrò col foco ond'io sempr'ardo. |
|            | Lo ben che fa contenta questa corte,         |
|            | Alfa ed O è di quanta scrittura              |
| 18         | mi legge Amore o lievemente o forte».        |
|            | Quella medesma voce che paura                |
|            | tolta m'avea del subito abbarbaglio,         |
| 2 <b>I</b> | di ragionare ancor mi mise in cura;          |
|            | e disse: «Certo a piú angusto vaglio         |
|            | ti conviene schiarar: dicer convienti        |

2] El fulgor que rodea al alma de San Juan Evangelista. 22] Con su mirada, Beatriz puede devolverte la vista del

## CANTO XXVI

| Mientras dudaba yo de mi ceguera,              |    |
|------------------------------------------------|----|
| del fulgor que la había producido              |    |
| salió una voz que me hizo que atendiera,       | 3  |
| diciendo: «Mientras vuelve a ti el sentido     | _  |
| de la vista, que en mí ha sido consunta,       |    |
| razonando has de verte resarcido.              | 6  |
| Comienza pues, y dime, a dónde apunta          |    |
| tu alma; y, aunque perdida está, confía        |    |
| en que tu vista no se halla difunta,           | 9  |
| porque tiene la dama que te guía               | -  |
| igual virtud en su visivo dardo                |    |
| que en su mano Ananías poseía».                | 12 |
| Yo dije: «A su placer, o presto o tardo,       |    |
| dé a mis ojos salud, que fueron puente         |    |
| cuando entró con el fuego en que siempre ardo. | 15 |
| El bien que da a esta corte gozo ardiente      |    |
| Alfa y Omega es de la escritura                |    |
| que Amor me lee, ya leve o fuertemente».       | 18 |
| La voz que me libró de la pavura               |    |
| que aquella ofuscación me había causado        |    |
| me invitó a razonar con más holgura,           | 21 |
| y dijo: «Por cedazo más delgado                |    |
| te conviene cribar, y que razones              |    |

mismo modo que Ananías se la devolvió a San Pablo Apóstol cuando lo bautizó (Hechos IX. 10-23).

chi drizzò l'arco tuo a tal berzaglio». 24 E io: «Per filosofici argomenti e per autorità che quinci scende cotale amor convien che in me s'imprenti. 27 Ché 'l bene, in quanto ben come s'intende, cosí accende amore e tanto maggio quanto piú di bontate in sé comprende. 30 Dunque all' essenza ov'è tanto avvantaggio, che ciascun ben che fuor di lei si trova altro non è ch'un lume di suo raggio, 33 piú che in altra convien che si mova la mente, amando, di ciascun che cerne il vero in che si fonda questa prova. 36 Tal vero all'intelletto mio sterne colui che mi dimostra il primo amore di tutte le sustanze sempiterne. 39 Sternel la voce del verace autore, che dice a Moisè, di sé parlando: "Io ti farò vedere ogni valore". 42 Sternilmi tu ancora, incominciando l'alto preconio che grida l'arcano di qua là giú sovra ogni altro bando». 45 E io udi': «Per intelletto umano e per autoritadi a lui concorde

24] 'Quién dirigió el arco de tu afecto hacia la caridad, hacia el amor'.

39] Según Benvenuto de Imola, es Aristóteles quien mostró a Dante las verdades de que habla el terceto anterior. Su Ética, en efecto, y su Física y su Metafísica, hablan en varias ocasiones de Dios como causa eficiente de la que derivan todos los seres, motivo por el que todos ellos tienden a Él. Pero también se ha pensado en Platón y en el Pseudo-Dionisio, entre otros.

#### 24-47] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| quién tu arco hacia el blanco ha enderezado».    | 24 |
|--------------------------------------------------|----|
| Y yo: «Por filosóficas razones                   |    |
| y autoridad que desde aquí desciende,            |    |
| en mi este amor estampa sus renglones.           | 27 |
| Que el bien, en cuanto bien, cuando se entiende, |    |
| prende a un amor que tanto se aventaja           |    |
| cuanto mayor bondad en sí comprende.             | 30 |
| Así en la esencia en que hay tanta ventaja       |    |
| que cualquier bien que fuera de ella llueva      |    |
| es luz que de su rayo se desgaja,                | 33 |
| más que en otra conviene que se mueva            |    |
| la mente, que de amor ve las señales             |    |
| de certeza que fundan esta prueba.               | 36 |
| A mi mente mostró verdades tales                 | ,  |
| el mismo que me muestra el primo amor            |    |
| de todas las sustancias eternales.               | 39 |
| La voz mostrólas del veraz autor                 | 33 |
|                                                  |    |
| que a Moisés dice, de sí mismo hablando:         |    |
| "En mí yo te haré ver todo valor".               | 42 |
| Tú también me la muestras, comenzando            |    |
| tu alto pregón que publicó el arcano             |    |
| de aquí allá abajo más que ningún bando».        | 45 |
| Y yo le oi: «Por intelecto humano                |    |
| y por la autoridad con que concuerda,            |    |

42] Este veraz autor es Dios, cuando habla a Moisés en Exodo xxxIII. 19: «Yo mismo haré pasar ante ti toda mi bon-

dad» (trad. Bover-Cantera).

45] También se la muestra San Juan, con quien ahora habla, en *Apocalipsis* 1. 8, cuando dice: «Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que viene, el omnipotente» (trad. Bover-Cantera). Pero también podrían aducirse otros textos del apóstol.

de' tuoi amori a Dio guarda il sovrano. 48 Ma di' ancor se tu senti altre corde tirarti verso lui, sí che tu suone con quanti denti questo amor ti morde». 51 Non fu latente la santa intenzione dell'aguglia di Cristo, anzi m'accorsi dove volea menar mia professione. 54 Però ricominciai: «Tutti quei morsi che posson far lo cor volgere a Dio, alla mia caritate son concorsi; 57 ché l'essere del mondo e l'esser mio, la morte ch'el sostenne perch'io viva, e quel che spera ogni fedel com'io, 60 con la predetta conoscenza viva, tratto m'hanno del mar dell'amor torto, 63 e del diritto m'han posto alla riva. Le fronde onde s'infronda tutto l'orto dell'ortolano etterno, am'io cotanto 66 quanto da lui a lor di bene è porto». Sí com'io tacqui, un dolcissimo canto risonò per lo cielo, e la mia donna 69 dicea con gli altri: «Santo, santo, santo!» E come a lume acuto si disonna per lo spirto visivo che ricorre allo splendor che va di gonna in gonna, 72 e lo svegliato ciò che vede aborre, si nescia è la subita vigilia fin che la stimativa non soccorre; 75 cosi delli occhi miei ogni quisquilia

49] La cuerda de otro arco (v. v. 24). 69] «Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos...» (Isalas vi. 3, hace cantar así a los ángeles).

### 48-76] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| de tus amores Dios sea el soberano.            | 48         |
|------------------------------------------------|------------|
| Mas dime si tú sientes otra cuerda             |            |
| lanzarte hacia él; y tañe todavía              |            |
| con cuántos dientes crees que amor te muerda». | 51         |
| La intención santa no se me escondía           | _          |
| del águila de Cristo, el rumbo viendo          |            |
| en que a mi profesión poner quería.            | 54         |
| «Cuantos bocados», yo seguí diciendo,          | •          |
| «pueden volver a Dios el albedrío              |            |
| sé que a mi caridad fueron mordiendo;          | 57         |
| y sé que el ser del mundo y el ser mío,        |            |
| la muerte que él sufrió porque yo viva         |            |
| y lo que espera aquella fe en que fío,         | 60         |
| con la ya antes mentada ciencia viva,          |            |
| me han sacado del mar del amor muerto          |            |
| y del viviente me han puesto en la riba.       | 63         |
| Las frondas que enfrondecen todo el huerto     | J          |
| del hortelano eterno, amo yo tanto             |            |
| cuanto él a ellas de bienes ha cubierto».      | 66         |
| Cuando dejé de hablar, un dulce canto          |            |
| resonó por el cielo, y mi señora               |            |
| también decía: «¡Santo, santo, santo!»         | 69         |
| Como una luz despierta cegadora                | _          |
| porque acude el espíritu visivo                |            |
| al esplendor que túnicas perfora,              | 72         |
| y el despertado a lo que ve es esquivo,        | _          |
| tan necia es la vigilia inesperada             |            |
| hasta que el juicio nos socorre activo;        | <i>7</i> 5 |
| así todo melindre a mi mirada                  |            |

72] Estas túnicas son las membranas del ojo, atravesadas por la luz repentina.

fugò Beatrice col raggio de' suoi, 78 che rifulgea da piú di mille milia: onde mei che dinanzi vidi poi; e quasi stupefatto domandai 81 d'un quarto lume ch'io vidi con noi. E la mia donna: «Dentro da quei rai vagheggia il suo fattor l'anima prima 84 che la prima virtú creasse mai». Come la fronda che flette la cima nel transito del vento, e poi si leva per la propria virtú che la sublima, 87 fec'io in tanto in quant'ella diceva, stupendo, e poi mi rifece sicuro un disio di parlare ond'io ardeva. 90 E cominciai: «O pomo che maturo solo prodotto fosti, o padre antico a cui ciascuna sposa è figlia e nuro, 93 divoto quanto posso a te supplico perché mi parli: tu vedi mia voglia, 96 e per udirti tosto non la dico». Tal volta un animal coverto broglia, si che l'affetto convien che si paia per lo seguir che face a lui la 'nvoglia; 99 e similmente l'anima primaia mi facea trasparer per la coverta quant'ella a compiacermi venía gaia. 102 Indi spirò: «Sanz'essermi proferta da te, la voglia tua discerno meglio che tu qualunque cosa t'è piú certa; 105 perch'io la veggio nel verace speglio

81] Durante la corta ceguera de Dante, una cuarta luz se ha unido a los tres apóstoles, y el poeta la ve al recobrar la

## 77-106] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| quitó Beatriz con ojos tan radiantes             |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| que a mil millas sería divisada:                 | 78  |
| y desde entonces vi mejor que antes,             | ,   |
| y estupefacto pregunté quién era                 |     |
| la cuarta de las luces circunstantes.            | 81  |
| Y mi dama: «En sus rayos prisionera,             |     |
| con su autor se embebece el alma prima           |     |
| que antes creara la virtud primera».             | 84  |
| Cual fronda que ceder hace a su cima             | ~7  |
| al tránsito del viento, y luego acaba            |     |
| por alzarla el valor que la sublima,             | 87  |
| de igual modo hice yo cuando ella hablaba,       | ٠,  |
| pasmado, más mi frente alzó, animosa,            |     |
| un deseo de hablar que me quemaba.               | 90  |
| Y empecé: «¡Oh padre antiguo, oh nemorosa        | 90  |
| fruta cuya sazón nació contigo,                  |     |
| de quien es hija y nuera toda esposa;            | 93  |
| con toda devoción, que hables conmigo            | 93  |
| te pido, porque mi ansia estás notando,          |     |
| y por oírte pronto no la digo!»                  | 96  |
| Cubierto, un animal se está agitando             |     |
| tanto a veces, que lo hace bien presente         |     |
| la envoltura, su afecto secundando;              | 99  |
| y el alma primordial similarmente                |     |
| me dejaba entrever por la cubierta               |     |
| que a complacerme vino alegremente.              | 102 |
| Luego espiró: «Sin serme descubierta             |     |
| por ti, tu voluntad mejor reflejo                |     |
| que tú la cosa que hallas que es más cierta;     | 105 |
| pues yo la veo en el veraz espejo                |     |
| vista.                                           |     |
| 84] El terceto designa perifrásticamente a Adán. |     |

che fa di sé pareglio all'altre cose, e nulla face lui di sé pareglio. 108 Tu vuogli udir quant'è che Dio mi pose nell'eccelso giardino ove costei a cosí lunga scala ti dispose, III e quanto fu diletto alli occhi miei, e la propria cagion del gran disdegno, e l'idioma ch'usai e che tei. 114 Or, figliuol mio, non il gustar del legno fu per sé la cagion di tanto essilio, ma solamente il trapassar del segno. 117 Quindi onde mosse tua donna Virgilio, quattromilia trecento e due volumi di sol desiderai questo concilio; 120 e vidi lui tornare a tutt'i lumi della sua strada novecento trenta fiate, mentre ch'io in terra fu'mi. 123 La lingua ch'io parlai fu tutta spenta innanzi che all'ovra inconsummabile fosse la gente di Nembròt attenta; 126 ché nullo effetto mai razionabile, per lo piacere uman che rinovella seguendo il cielo, sempre fu durabile. 129 Opera naturale è ch'uom favella; ma cosí o cosí, natura lascia

111] 'Quieres saber en qué año me puso Dios en el Paraíso Terrenal, donde Beatriz te preparó para subir al cielo'.

120] 'Allí donde Beatriz rogó a Virgilio que fuese tu primer guía (es decir, en los Campos Elíseos) estuve cuatro mil trescientos dos años (volúmenes solares) ansiando este concilio (venir a reunirme con estos bienaventurados)'.

123] 'Y vi al sol recorrer los signos del zodíaco (los lumi-

#### 107-131 Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| que hace parejo a él lo en él incluso     |     |
|-------------------------------------------|-----|
| pero nada de sí le hace a él parejo.      | 108 |
| Quieres saber en qué año Dios me puso     |     |
| en el jardín excelso en que tu guía       |     |
| a tan larga escalera te dispuso,          | m   |
| y cuánto deleitó a la vista mía,          |     |
| y qué causa enojó tanto a mi dueño,       |     |
| y el idioma que hablaba, y lo que hacía.  | 114 |
| Mira, hijo mío: no el gustar del leño     | •   |
| fue por sí la razón del gran exilio,      |     |
| mas la desobediencia de mi empeño.        | 117 |
| Allí donde tu dama urgió a Virgilio       | •   |
| cuatro mil y trescientos dos solares      |     |
| volúmenes ansié yo este concilio;         | 120 |
| y recorrer le vi los luminares            |     |
| de su camino novecientas treinta          |     |
| veces, llorando en tierra mis pesares.    | 123 |
| La lengua que yo hablaba ya no cuenta     | 9   |
| desde antes de que a la obra inconsumable |     |
| la gente de Nemrod se hallara atenta;     | 126 |
| porque ningún efecto razonable,           |     |
| dado que el gusto humano se transforma    |     |
| siguiendo al cielo, fue siempre durable.  | 129 |
| Con la naturaleza se conforma             |     |
| que hable el hombre, mas déjale natura    |     |

nares de su camino) durante los novecientos treinta años de mi vida terrenal.

124] 'La lengua que yo hablaba ya se había extinguido cuando los hombres trataron (bajo el mando de Nemrod: v. Inf. xxxi. 67 n) de edificar la torre de Babel. No es, pues, de mi lengua de donde partió la confusión'.

poi fare a voi secondo che v'abbella.

Pria ch'i' scendessi all'infernale ambascia,

I s'appellava in terra il sommo bene
onde vien la letizia che mi fascia;
e EL si chiamò poi; e ciò convene,
ché l'uso de' mortali è come fronda
in ramo, che sen va e altra vene.

Nel monte che si leva piú dall'onda,
fu'io, con vita pura e disonesta,
dalla prim'ora a quella che seconda,

142 come 'l sol muta quadra, l'ora sesta».

138] I es la letra romana que designa al número 1, de ahí la elección del poeta, para significar al Dios Uno, y no por las supuestas razones de eufonía y otras igualmente baladíes que aducen algunos comentaristas. (Incluso estaríamos tentados a traducir Uno.) El, no Elí, sino un nombre totalmente diferente del anterior, como prueba de la variación de las lenguas. Téngase en cuenta que en toscano no tiene la significación pronominal del castellano él.

### 132-142 | Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| que hable a su gusto de una u otra forma.  | 132 |
|--------------------------------------------|-----|
| Antes que fuese a la infernal tortura,     |     |
| I se llamaba en tierra el bien que tiene   |     |
| ardiendo de alegría a mi envoltura;        | 135 |
| y El se llamó después: y así conviene,     | 3,  |
| porque el uso mortal fronda es fecunda     |     |
| en la rama, que vase y otra viene.         | 138 |
| En el monte que el mar hondo circunda      | J   |
| viví, con vida pura y deshonesta,          |     |
| de la hora prima a aquella que secunda,    |     |
| cuando cambia cuadrante el sol, la sexta». | 142 |

142] 'En el monte del Purgatorio, en cuya cima está el Paraíso Terrenal, viví desde la hora prima (las seis de la mañana) hasta la hora que sigue (que secunda) a la sexta, cuando el sol muda de cuadrante', o sea hasta algo pasado el mediodía: poco más de seis horas. Dante se muestra de acuerdo en este punto con la Historia scholastica de Pedro Coméstor (v. xII. 134 n).

### CANTO XXVII

«Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo» cominciò «gloria!» tutto il paradiso, sí che m'inebriava il dolce canto. 3 Ciò ch'io vedeva mi sembiava un riso dell'universo; perché mia ebbrezza intrava per l'udire e per lo viso. 6 Oh gioia! Oh ineffabile allegrezza! Oh vita integra d'amore e di pace! Oh sanza brama sicura ricchezza! 9 Dinanzi alli occhi miei le quattro face stavano accese, e quella che pria venne incominciò a farsi più vivace, 12 e tal nella sembianza sua divenne, qual diverrebbe Giove, s'elli e Marte fossero augelli e cambiassersi penne. 15 La provedenza, che quivi comparte vice ed officio, nel beato coro silenzio posto avea da ogni parte, 18 quand'io udi': «Se io mi trascoloro, non ti maravigliar; ché, dicend'io, vedrai trascolorar tutti costoro. 21 Quelli ch'usurpa in terra il luogo mio,

12] Las cuatro hachas son San Pedro, Santiago el Mayor, San Juan Evangelista y Adán. La más vivaz es San Pedro.

15] La luz que envuelve a San Pedro se pone roja (y ya veremos que de santa ira), lo que le ocurriría a Júpiter si tomase el plumaje (el color) de Marte; en cuyo caso, Marte se pondría

## CANTO XXVII

| «Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo,       |    |
|----------------------------------------------|----|
| gloria!», en todos los cielos se ha sentido; |    |
| y a mí me enajenaba el dulce canto.          | 3  |
| La risa contemplar allí he creído            | _  |
| del universo, pues la ebriedad mía           |    |
| me entraba por la vista y el oído.           | 6  |
| ¡Oh gozo!¡Oh qué inefable mi alegría!        |    |
| Oh de amor y de paz vida colmada!            |    |
| Oh riqueza que nada más ansía!               | 9  |
| Seguían ocupando mi mirada                   | -  |
| las cuatro hachas; y el santo personaje      |    |
| que antes llegó, su luz mostró avivada,      | 12 |
| y tal se transformó su ígneo ropaje,         |    |
| que igual haría Jove, si él y Marte,         |    |
| siendo aves, permutasen el plumaje.          | 15 |
| La santa providencia, que reparte            | •  |
| incumbencia y oficio en aquel foro,          |    |
| silencio había impuesto en cada parte        | 18 |
| cuando escuché: «Si yo me transcoloro,       |    |
| no te sorprendas, que cuando esté hablando   |    |
| verás transcolorarse a todo el coro.         | 21 |
| Quien en tierra mi puesto está usurpando,    |    |
|                                              |    |

blanco, al tomar el color de Júpiter.

22] Quien usurpa el puesto de San Pedro (su sucesión) es el Papa, en aquellos momentos (1300) Bonifacio VIII, el gran enemigo de Dante.

il luogo mio, il luogo mio, che vaca nella presenza del Figliuol di Dio, fatt'ha del cimitero mio cloaca del sangue e della puzza; onde 'l perverso che cadde di qua su, là piú si placa». 27 Di quel color che per lo sole avverso nube dipigne da sera e da mane, vid'io allora tutto il ciel cosperso. 30 E come donna onesta, che permane di sé sicura, e per l'altrui fallanza, pur ascoltando, timida si fane, 33 cosí Beatrice trasmutò sembianza; e tale eclissi credo che 'n ciel fue, quando patí la suprema possanza. 36 Poi procedetter le parole sue con voce tanto da sé trasmutata, che la sembianza non si mutò piúe: 39 «Non fu la sposa di Cristo allevata del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto, per essere ad acquisto d'oro usata; 42 ma, per acquisto d'esto viver lieto, e Sisto e Pio e Calisto e Urbano sparser lo sangue dopo molto fleto. 45 Non fu nostra intenzion ch'a destra mano de' nostri successor parte sedesse, parte dall'altra del popol cristiano; 48 né che le chiavi che mi fuor concesse

36] Debió de ser semejante el eclipse que se produjo en la Pasión del Señor (*Marcos* xv. 33).

41] San Anacleto papa (¿76-78?), fue el tercero de los romanos pontífices; San Lino (¿67-76?), el primer sucesor de San Pedro. No se poseen documentos relativos a estos papas, pero

### 23-49] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| mi puesto, el puesto mío, que ahora vaca<br>ante el Hijo de Dios, que está juzgando,<br>del cementerio mío ha hecho cloaca       | 24 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| de la sangre y la podre, do el perverso<br>que de aquí desplomóse, allí se atraca».<br>A aquel color que el sol, por el reverso, | 27 |
| da a las nubes de tarde y de mañana<br>por todo el cielo yo lo vi disperso.<br>Cual, segura de sí, no se amilana                 | 30 |
| la dama honesta, mas la ajena erranza,<br>sólo escuchada, tíñela de grana;<br>así en Beatriz mostróse una mudanza;               | 33 |
| un eclipse debió haber semejante<br>cuando sufrió pasión la alta pujanza.<br>Mas él con su oración siguió adelante               | 36 |
| en voz hasta tal punto transmutada<br>que no sufrió más cambios su semblante:<br>«No fue la esposa de Cristo criada              | 39 |
| con sangre mía, y la de Cleto y Lino,<br>para ser en el logro de oro usada;<br>mas, por lograr este feliz destino,               | 42 |
| tras mucho llanto, la de Sixto, Urbano,<br>Calixto y Pío a derramarse vino.<br>No quisimos que parte del cristiano               | 45 |
| pueblo a la diestra de los papas fuera<br>a sentarse, y el resto a la otra mano;<br>ni que las llaves que el Señor me diera      | 48 |

la tradición los quería mártires.

<sup>45]</sup> Sixto I (¿105-125?), Urbano I (222-230), Calixto I (217-222) y Pío I (140-155), todos ellos papas de los tiempos de las persecuciones y tenidos por mártires.

divenisser signaculo in vessillo che contra battezzati combattesse; 51 né ch'io fossi figura di sigillo a privilegi venduti e mendaci, ond'io sovente arrosso e disfavillo. 54 In vesta di pastor lupi rapaci si veggion di qua su per tutti i paschi: o difesa di Dio, perché pur giaci? 57 Del sangue nostro Caorsini e Guaschi s'apparecchian di bere: o buon principio, 60 a che vil fine convien che tu caschi! Ma l'alta provedenza che con Scipio difese a Roma la gloria del mondo, 63 socorrà tosto, si com'io concipio. E tu, figliuol, che per lo mortal pondo ancor giú tornerai, apri la bocca, 66 e non asconder quel ch'io non ascondo». Sí come di vapor gelati fiocca in giuso l'aere nostro, quando il corno della capra del ciel col sol si tocca, 69 in su vid'io cosí l'etera adorno farsi e fioccar di vapor triunfanti che fatto avean con noi quivi soggiorno. 72 Lo viso mio seguiva i suoi sembianti,

- 51] Es decir, los primeros papas no quisieron que las insignias papales se empleasen en empresas bélicas, y menos aún, dirigidas contra otros cristianos.
  - [52] El sello de los papas mostraba la efigie de San Pedro.
- 59] El Gascón es el papa Clemente V (1305-1314) y el Cahorsino, Juan XXII (1316-1334). La invectiva tiene carácter profético.
  - 62] Escipión venció a los cartagineses para que el Imperio

### 50-73] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| se volviesen emblema de una enseña<br>que contra bautizados combatiera;<br>ni que allá mi figura fuese seña                  | 51 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| en las bulas vendidas y mendaces:<br>por eso, avergonzado, arde mi leña.<br>Con traje de pastor, lobos rapaces               | 54 |
| allá abajo se ven en cada prado: oh defensa de Dios, ¿por qué así yaces? A beber nuestra sangre hanse aprestado              | 57 |
| el Gascón y el sediento Cahorsino:<br>¡buen principio para un fin desastrado!<br>Mas la alta providencia, que el destino,    | 60 |
| con Escipión, del mundo salvó en Roma,<br>que ha de acorrernos pronto yo adivino.<br>Y tú, hijo mío, la palabra toma         | 63 |
| cuando vuelvas al mundo, y que tu boca<br>no esconda aquello que en la mía asoma».<br>Como nuestro aire al descender provoca | 66 |
| de los helados copos, cuando el cuerno<br>de la cabra del cielo ya al sol toca,<br>así adornado vi al éter eterno:           | 69 |
| que a los vapores vi nevar triunfantes<br>de nuestro lado al círculo superno.<br>Con los ojos seguía a sus semblantes        | 72 |

Romano —así piensa Dante— se fundara después y se convirtiese en la Cristiandad.

69] El sol está en Capricornio del 21 de diciembre al 21 de enero, es decir en invierno, época de nieves.

72] Nieva al revés, de abajo arriba, desde el cielo de las estrellas fijas al Empíreo. Pero los términos espaciales cuentan poco o nada en la proximidad de Dios.

e seguí fin che 'l mezzo, per lo molto, li tolse il trapassar del piú avanti. 75 Onde la donna, che mi vide assolto dell'attendere in su, mi disse: «Adima il viso, e guarda como tu se' volto». 78 Dall'ora ch'io avea guardato prima i' vidi mosso me per tutto l'arco che fa dal mezzo al fine il primo clima; 81 sí ch'io vedea di là da Gade il varco folle d'Ulisse, e di qua presso il lito 84 nel qual si fece Europa dolce carco. E piú mi fora discoverto il sito di questa aiuola; ma 'l sol procedea 87 sotto i mie' piedi un segno e piú partito. La mente innamorata, che donnea con la mia donna sempre, di ridure ad essa li occhi piú che mai ardea: 90 e se natura o arte fe' pasture da pigliare occhi, per aver la mente, in carne umana o nelle sue pitture, 93 tutte adunate, parrebber niente

84] 'Desde que había mirado la primera vez hacia la tierra (xxII. 127-54), me di cuenta de haber recorrido todo el arco celeste correspondiente, en la tierra, al espacio que va del medio a la extremidad occidental (el fin) del primer clima'. Los antiguos geógrafos dividían la tierra habitada en siete climas, o sea en siete zonas horizontales, empezando del Ecuador hacia el Norte; la primera de estas zonas tenía en el centro a Jerusalén, y se extendía desde el Ganges hasta Cádiz por 180°. Dante, cuando se había vuelto a mirar la primera vez, se encontraba en la constelación de Géminis sobre el meridiano de Jerusalén; ahora, habiendo recorrido un arco de 90°, se encuentra perpendicularmente sobre el meridiano de Cádiz sobre el Océano At-

#### 74-94] Cielo VIII: Espíritus triunfantes

| hasta que el medio, por haber crecido,<br>me prohibió mirarlos tan distantes.<br>Cuando me vio mi dama remitido                       | 75 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| de mirar hacia arriba, dijo: «Estima, mirando abajo, el giro que has cumplido». Y, desde que miré desde allí encima,                  | 78 |
| me vi movido por el arco entero<br>que hace, del medio al fin, el primer clima;                                                       | 81 |
| por Cádiz, yo vi el loco derrotero de Ulises; y la playa, de este lado, en la que Europa fue peso ligero. Y mucho más habría divisado | 84 |
| de esta erilla; mas ya el sol procedía<br>a mis pies, más de un signo adelantado.<br>Pero mi mente, que a la dama mía                 | 87 |
| mostrar su gran amor siempre procura,<br>por contemplarla más que nunca ardía:<br>y si natura o arte dan pastura                      | 90 |
| a nuestros ojos, por captar la mente,<br>en carne humana o bien en su pintura,<br>nada parecen ambas juntas, frente                   | 93 |

lántico (el loco derrotero de Ulises, las aguas que Ulises intentó en vano salvar: v. Inf. xxvi. 125), pero en la parte oriental sólo casi en el litoral de la Fenicia (donde Júpiter, convertido en toro, raptó a la bella hija del rey Agenor [Fénix], Europa, que, ignorante, se había subido a sus lomos (v. Metamorfosis ii. 832-75) (Sapegno).

87] La erilla (era minúscula) es la Tierra, de la que habría visto más hacia Oriente si no fuese porque el sol, a los pies del poeta, se hallaba en Aries mientras que él estaba, como sabemos, en Géminis. Ello hacía que el sol no iluminase más allá de

Jerusalén.

ver lo piacer divin che mi refulse, quando mi volsi al suo viso ridente. 96 E la virtú che lo sguardo m'indulse, del bel nido di Leda mi divelse, e nel ciel velocissimo m'impulse. 99 Le parti sue vivissime ed eccelse si uniforme son, ch'i' non so dire qual Beatrice per loco mi scelse. 102 Ma ella, che vedea il mio disire. incominciò, ridendo tanto lieta, che Dio parea nel suo volto gioire: 105 «La natura del mondo, che quieta il mezzo e tutto l'altro intorno move. quinci comincia come da sua meta; 108 e questo cielo non ha altro dove che la mente divina, in che s'accende l'amor che il volge e la virtú ch'ei piove. III Luce ed amor d'un cerchio lui comprende, si come questo li altri; e quel precinto colui che 'l cinge solamente intende. 114 Non è suo moto per altro distinto; ma li altri son mensurati da questo, sí come diece da mezzo e da quinto. 117 E come il tempo tegna in cotal testo le sue radici e ne li altri le fronde, omai a te può esser manifesto. 120 Oh cupidigia che i mortali affonde sí sotto te, che nessuno ha podere di trarre li occhi fuor delle tue onde! 123 Ben fiorisce nelli uomini il volere:

99] Los hijos de Leda son Cástor y Pólux, convertidos en la constelación de Géminis (Ovidio, *Heroidas* xvII. 55 y ss.). De

# 95-124] Cielo IX: Coros angélicos

| al divino placer que me alumbraba                                                                   |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| cuando miré a su rostro sonriente.                                                                  |    | 96   |
| Y el poder que al mirar me dispensaba,                                                              |    |      |
| desde el nido de Leda hizo que fuera                                                                |    |      |
| hacia el cielo que más veloz giraba.                                                                |    | 99   |
| Tan excelsa y tan viva en esa esfera,                                                               |    | -    |
| e igual, es cada parte, que no entiendo                                                             |    |      |
| en cuál Beatriz el sitio me escogiera.                                                              |    | 102  |
| Mas ella, mis deseos conociendo,                                                                    |    |      |
| comenzó, tan feliz y tan discreta                                                                   |    |      |
| que a Dios gozarse en ella estaba viendo:                                                           |    | 105  |
| «La natura del mundo, que está quieta                                                               |    |      |
| en su centro, mas todo en torno mueve,                                                              |    |      |
| comienza aquí desde su propia meta;                                                                 |    | 108  |
| y este cielo asentarse sólo debe                                                                    |    |      |
| en la mente divina, en que se enciende                                                              |    |      |
| el amor por quien gira y virtud llueve.                                                             |    | III  |
| De luz y amor un cerco lo comprende,                                                                |    |      |
| como él a los demás; y a este recinto                                                               |    |      |
| el que lo ciñe solamente entiende.                                                                  |    | 114  |
| No de otro viene su girar distinto;                                                                 |    |      |
| mas que él mida a los otros fue dispuesto,                                                          |    |      |
| cual el diez por su medio y por el quinto.                                                          |    | 117  |
| Y cómo el tiempo tenga en este tiesto                                                               |    |      |
| las raíces y en otros dé las frondas                                                                |    |      |
| desde ahora puede serte manifiesto.                                                                 |    | 120  |
| ¡Oh avidez, que en región tan baja afondas                                                          |    |      |
| al mortal, que carece del poder                                                                     |    |      |
| de mirar por encima de tus ondas!                                                                   |    | 123  |
| Bien florece en los hombres el querer;                                                              |    |      |
| ella, es decir, del cielo de las estrellas fijas, acaban<br>Beatriz y el poeta al del Primer Móvil. | de | pasa |

ma la pioggia continua converte in bozzacchioni le susine vere. 126 Fede ed innocenzia son reperte solo ne' parvoletti; poi ciascuna pria fugge che le guance sian coperte. 129 Tale, balbuziendo ancor, digiuna, che poi divora, con la lingua sciolta, qualunque cibo per qualunque luna; 132 e tal, balbuziendo, ama e ascolta la madre sua, che, con loquela intera, disia poi di vederla sepolta. 135 Cosí si fa la pelle bianca nera nel primo aspetto della bella figlia di quel ch'apporta mane e lascia sera. 138 Tu, perché non ti facci maraviglia, pensa che 'n terra non è chi governi; onde sí svia l'umana famiglia. 141 Ma prima che gennaio tutto si sverni per la centesma ch'è là giú negletta, raggeran si questi cerchi superni, 144 che la fortuna che tanto s'aspetta, le poppe volgerà u' son le prore, sí che la classe correrà diretta: 148 e vero frutto verrà dopo 'l fiore».

126] «Es innato en los hombres un deseo del sumo bien, y florece en ellos; pero después, como la asidua lluvia veta que las amargalejas produzcan el verdadero fruto, pues se convierten en bozzacchi [ciruelas abortadas], que están llenas de agua y gusanos, así la lluvia de la avidez [concupiscencia] de las cosas terrenas corrompe la sincera voluntad» (Landino).

138] Terceto discutidísimo. El que mañana trae y noche deja es el Sol. Aunque Eos, la Aurora, sea su hermana, parece que Dante la llama en este pasaje su hija, pues procede de él

#### 125-148] Cielo IX: Coros angélicos

| mas las buenas ciruelas de sus huertas estropea el continuo llover.  La inocencia y la fe son descubiertas | 126 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| sólo en los niños; que huye cada una                                                                       | 720 |
| antes que las mejillas sean cubiertas.<br>Tal, balbuciendo todavía, ayuna,                                 | 129 |
| que devora, con lengua ya adiestrada,                                                                      |     |
| cualquier clase de cebo en cualquier luna;                                                                 | 132 |
| tal, balbuciendo, oye a su madre amada,                                                                    |     |
| que cuando el habla entera ya maneja                                                                       |     |
| desearía verla sepultada.                                                                                  | 135 |
| Cobra negro color y al blanco aleja                                                                        |     |
| la piel que a la hija bella embellecía                                                                     | 0   |
| del que mañana trae y noche deja.                                                                          | 138 |
| Mas no te asombre la palabra mía,                                                                          |     |
| y piensa que en la tierra no hay gobiernos;                                                                |     |
| y así el género humano se extravía.                                                                        | 141 |
| Antes que quede enero sin inviernos                                                                        |     |
| por culpa del centésimo olvidado,                                                                          | *   |
| radiarán estos círculos supernos,                                                                          | 144 |
| y al fin el huracán tan esperado                                                                           |     |
| pondrá la popa donde está la prora,                                                                        |     |
| y a la flota en el rumbo deseado;                                                                          | 148 |
| y Pomona vendrá detrás de Flora».                                                                          | -40 |

(si bien le precede). En este dudoso caso, la Aurora, blanca al principio, puede ensombrecerse con las nubes (negro color).

144] «En el calendario juliano, la duración del año estaba calculada en 365 días y 6 horas redondeadas, con una diferencia de 13 minutos respecto al año real (365 días, 6 horas y 47 minutos) equivalente a alrededor de una centésima de día» (Mattalia). Ahora bien, si se suman esas centésimas hasta formar los meses que faltan de enero a la primavera, han de pasar muchos siglos... pero antes se habrá hecho justicia.

[48] 'Y el fruto (Pomona) vendrá después de la flor (Flora)'.

### CANTO XXVIII

Poscia che 'ncontro alla vita presente de' miseri mortali aperse 'l vero quella che 'mparadisa la mia mente, 3 come in lo specchio fiamma di doppiero vede colui che se n'alluma retro, 6 prima che l'abbia in vista o in pensiero, e sé rivolge por veder se'l vetro li dice il vero, e vede ch'el s'accorda con esso come nota con suo metro; 9 cosí la mia memoria si ricorda ch'io feci riguardando ne' belli occhi onde a pigliarmi fece Amor la corda. 12 E com'io mi rivolsi e furon tocchi li miei da ciò che pare in quel volume, quandunque nel suo giro ben s'adocchi, 15 un punto vidi che raggiava lume acuto sí, che 'l viso ch'elli affoca chiuder conviensi per lo forte acume; 18 e quale stella par quinci piú poca, parrebbe luna, locata con esso come stella con stella si colloca. 21 Forse cotanto quanto pare appresso

16] «El punto, el elemento primero y más simple del que derivan y al que pueden reducirse todas las figuras geométricas, es el símbolo especulativo de Dios, principio de medida y de relación de todo lo real, infinitamente simple y unitario en su

# CANTO XXVIII

| Tras abrir la verdad, contra el presente    |    |
|---------------------------------------------|----|
| vivir mortal y miserable hablando,          |    |
| la que me emparaísa a mí la mente;          | 3  |
| como del cirio que le está alumbrando       |    |
| detrás, en el espejo advierte el fuego      |    |
| quien no lo ve ni en él iba pensando,       | 6  |
| y, por ver si verdad le dice, luego         |    |
| se vuelve al vidrio y ve que este concuerda |    |
| cual de la nota y el compás el juego;       | 9  |
| que hice igual mi memoria bien recuerda     |    |
| cuando miré a los ojos admirados            |    |
| a los que Amor me prende con su cuerda.     | 12 |
| Y, al volverme y los míos ser tocados       |    |
| por lo que manifiesta aquella pieza,        |    |
| cuando sus giros son bien observados,       | 15 |
| vi un punto que irradiaba una clareza       |    |
| tan aguda, que al ojo que la enfoca         |    |
| le obliga a que se cierre su agudeza:       | 18 |
| la estrella que parece aquí más poca        |    |
| luna parecería junto a él puesta            |    |
| como estrella al pie de otra se coloca.     | 21 |
| Tal vez cuanto parece que se acuesta        |    |
| • •                                         |    |

esencia, susceptible de "distinción" pero no de "división", "sustancia una", principio de tiempo y espacio pero no dimensionable en ellos» (Mattalìa). Por nuestra parte, remitimos al lector a xxvi. 138 n.

Cielo IX

alo cigner la luce che 'l dipigne quando 'l vapor che 'l porta piú è spesso, 24 distante intorno al punto un cerchio d'igne si girava si ratto, ch'avria vinto quel moto che più tosto il mondo cigne. 27 E questo era d'un altro circuncinto, e quel dal terzo, e 'l terzo poi dal quarto, dal quinto il quarto, e poi dal sesto il quinto. 30 Sopra seguiva il settimo si sparto già di larghezza, che 'l messo di Iuno intero a contenerlo sarebbe arto. 33 Cosí l'ottavo e 'l nono; e ciascheduno piú tardo si movea, secondo ch'era in numero distante piú dall'uno; 36 e quello avea la fiamma piú sincera cui men distava la favilla pura, credo, però che più di lei s'invera. 39 La donna mia, che mi vedea in cura forte sospeso, disse: «Da quel punto depende il cielo e tutta la natura. 42 Mira quel cerchio che più li è congiunto; e sappi che 'l suo muovere è si tosto per l'affocato amore ond'elli è punto». 45 E io a lei: «Se'l mondo fosse posto con l'ordine ch'io veggio in quelle rote, sazio m'avrebbe ciò che m'è proposto; 48 ma nel mondo sensibile si pote

27] El halo que rodeaba al punto luminoso que representa a Dios giraba más rápidamente que el Primer Motor. Véase cómo Dios se va revelando progresivamente al poeta: primero, el rostro de Cristo aparece en el cielo de Marte (xIV. 103-8); luego, en el presente pasaje, se revela en su aspecto especulativo (v. nota

### 23-49] Cielo IX: Coros angélicos

| a la luz que lo pinta halo luciente,           |    |
|------------------------------------------------|----|
| cuando espeso vapor lo manifiesta,             | 24 |
| de aquel punto distaba un cerco ardiente,      | •  |
| girando más veloz que aquel recinto            |    |
| que ciñe al mundo más rápidamente.             | 27 |
| De aquel cerco un segundo era precinto,        |    |
| de éste un tercero, un cuarto del tercero;     |    |
| ceñía el quinto al cuarto, el sexto al quinto; | 30 |
| seguía arriba el séptimo; e infiero,           |    |
| dada su anchura, que el nuncio de Juno         |    |
| no bastaría a contenerlo entero.               | 33 |
| Así el octavo y nono, y cada uno               |    |
| más lento se movía, según era                  |    |
| en número distante más del uno;                | 36 |
| y tenía la llama más sincera                   |    |
| el más vecino de la chispa pura,               |    |
| porque en la verdad de ella más se envera.     | 39 |
| Mi dama, cuando vio que tal figura             |    |
| me suspendía, dijo: «De aquel punto            |    |
| depende el cielo y toda la natura.             | 42 |
| Mira el cerco que de él se halla más junto,    |    |
| y sabe que el girar suyo es más presto         |    |
| por el fogoso amor de que es trasunto».        | 45 |
| «Si fuese el mundo», dije yo, «dispuesto       |    |
| como están estas ruedas ordenadas,             |    |
| me saciaría lo que me es propuesto;            | 48 |
| mas las vueltas son más divinizadas            |    |

anterior); más adelante, en el Canto XXX1II, seguirá esta progresión hasta revelarse en su esencia indescriptible.

32] El nuncio de Juno, es decir, el arco iris.

39] Enverar: neolo dantesco, cinternarse, entrar, en la verdad, identificarse con ella.

veder le volte tanto più divine, quant'elle son dal centro più remote. 51 Onde, se'l mio disio dee aver fine in questo miro e angelico templo che solo amore e luce ha per confine, 54 udir convienmi ancor come l'essemplo e l'essemplare non vanno d'un modo, ché io per me indarno a ciò contemplo». 57 «Se li tuoi diti non sono a tal nodo sufficienti, non è maraviglia; tanto, per non tentare, è fatto sodo!» 60 Cosi la donna mia; poi disse: « Piglia quel ch'io ti dicerò, se vuo' saziarti; 63 ed intorno da esso t'assottiglia. Li cerchi corporai sono ampi e arti secondo il più e'l men della virtute che si distende per tutte lor parti. 66 Maggior bontà vuol far maggior salute; maggior salute maggior corpo cape, s'elli ha le parti igualmente compiute. 69 Dunque costui che tutto quanto rape l'altro universo seco, corrisponde al cerchio che più ama e che più sape. 72

Dante ha comprendido que el punto es Dios y ha visto que los círculos luminosos más cercanos a Él (los más divinizados porque estando más cerca de Él participan más de su divinidad) son los que giran más rápidamente; y se maravilla de que no suceda lo mismo con las esferas celestes, puesto que la más cercana al centro del sistema, la de la Luna, es la que gira más despacio, mientras la más lejana, el Primer Móvil, es la más rápida, y hace a Beatriz partícipe de su asombro. Divinizadas, por rápidas, puesto que como acabamos de ver, los círculos más rápidos son los más cercanos a Dios.

| en el mundo sensible, en la medida             |    |
|------------------------------------------------|----|
| en que del centro se hallan alejadas.          | 51 |
| Y si he de ver mi aspiración cumplida          |    |
| en la angélica nave de este templo,            |    |
| de luz y amor tan sólo circuida,               | 54 |
| aún me conviene oír cómo el ejemplo            | ٠, |
| y el ejemplar no giran de igual suerte,        |    |
| que en vano por mí mismo lo contemplo».        | 57 |
| «Que de tus dedos no puedas valerte            | ٠, |
| para este nudo, no es ningún portento:         |    |
| itanto, por no abordarlo, se ha hecho fuerte!» | 60 |
| Así mi dama; y luego dijo: «Atento             |    |
| me tendrás que escuchar para saciarte;         |    |
| y en torno al caso aguza el pensamiento.       | 63 |
| Cada círculo es, según comparte                |    |
| más o menos virtud, ancho o estrecho;          |    |
| pues ésta se reparte en cada parte.            | 66 |
| Quiere mayor bondad mayor provecho;            |    |
| mayor salud en cuerpo mayor cabe,              | _  |
| si en cada parte se halla éste bien hecho.     | 69 |
| Este, pues, que arrebata al peso grave         |    |
| de todo el universo, pertenece                 |    |
| al cerco que más ama y que más sabe.           | 72 |

56] El ejemplo es el mundo sensible (las esferas); el ejemplar, el mundo inteligible (los coros angélicos, que forman los círculos que giran en torno a Dios). Algunos comentaristas invierten los términos, pero la idea sigue siendo la misma.

69] Cuanto mayores son las esferas, mayor virtud informativa son capaces de contener, dado que su estructura es perfecta en cada parte e igualmente receptiva a dicha virtud.

72] Así, el cielo del Primer Móvil, que es el más alejado del centro del universo, se corresponde (porque es el mayor) con el círculo luminoso que más ama y que más sabe por estar

Per che, se tu alla virtú circonde la tua misura, non all'apparenza delle sustanze che t'appaion tonde, 75 tu vederai mirabil consequenza di maggio a piú e di minore a meno 78 in ciascun cielo, a sua intelligenza». Come rimane splendido e sereno l'emisperio dell'aere, quando soffia 81 Borea da quella guancia ond'è piú leno, per che si purga e risolve la roffia che pria turbava, sí che 'l ciel ne ride 84 con le bellezze d'ogni sua paroffia; cosí fec'io, poi che mi provide la donna mia del suo risponder chiaro, 87 e come stella in cielo il ver si vide. E poi che le parole sue restaro, non altrimenti ferro disfavilla che bolle, come i cerchi sfavillaro. 90 L'incendio suo seguiva ogni scintilla; ed eran tante, che 'l numero loro piú che 'l doppiar delli scacchi s'immilla. 93 lo sentiva osannar di coro in coro al punto fisso che li tiene alli ubi, e terrà sempre, ne' quai sempre foro. 96 E quella che vedea i pensier dubi

más cerca de Dios. Dicho círculo es el formado por los serafines.

78] 'Así te darás cuenta de que el círculo menor se corresponde con el cielo mayor, y así sucesivamente, hasta llegar al círculo mayor, que se corresponde con el cielo menor'.

84] La parroquia del cielo: las estrellas.

93] Enmilar, neologismo dantesco: crecer muchos millares, explica Da Buti. El terceto es una alusión a la progresión

### 73-97] Cielo IX: Coros angélicos

| Así, si a la virtud haces que empiece    |            |
|------------------------------------------|------------|
| tu medida a estimar, no a la apariencia  |            |
| de cuanto aquí redondo comparece,        | <i>7</i> 5 |
| tú verás la admirable consecuencia       |            |
| de mucho a más y de lo poco a menos      |            |
| en cada cielo y cada inteligencia».      | <i>7</i> 8 |
| Cual espléndidos quedan y serenos        |            |
| los aéreos hemisferios, cuando empieza   |            |
| Bóreas, con sus soplos más amenos,       | 81         |
| a purgarles la niebla y la impureza      |            |
| que los turbaba, y hace que sonría       |            |
| la parroquia del cielo con viveza,       | 84         |
| así hice yo cuando la dama mía           |            |
| y sus claras palabras me mostraron       |            |
| la verdad, que cual un sol relucía.      | 87         |
| Y cuando sus palabras terminaron,        |            |
| no de otro modo el hierro calentado      |            |
| chispea, cual los cercos chispearon.     | 90         |
| Por chispas vi el incendio secundado;    |            |
| y el número era tal que superaban        |            |
| a ajedrez que, al doblarse, es enmilado. | 93         |
| De coro en coro, todos hosannaban        |            |
| al punto que les marca los confines      |            |
| y siempre los tendrá donde se hallaban.  | 96         |
| Y, viendo de mi mente los trajines,      |            |

geométrica, relacionada con cierta leyenda, que se produce al poner un grano de trigo en la primera casilla del ajedrez, dos en la segunda, cuatro en la tercera, dieciséis en la cuarta, doscientos cincuenta y seis en la quinta, su cuadrado en la siguiente, y así sucesivamente, hasta llegar a la última, lo que daría un número enorme, astronómico, de granos. Quiere expresar el incontable número de los ángeles.

nella mia mente, disse: «I cerchi primi t'hanno mostrato serafi e cherubi. 99 Cosí veloci seguono i suoi vimi, per somigliarsi al punto quanto ponno; e posson quanto a veder son sublimi. 102 Quelli altri amor che dintorno li vonno, si chiaman troni del divino aspetto, per che 'l primo ternaro terminonno. 105 E dei saper che tutti hanno diletto quanto la sua veduta si profonda nel vero in che si queta ogni intelletto. 801 Quinci si può veder come si fonda l'esser beato nell'atto che vede, non in quel ch'ama, che poscia seconda; III e del vedere è misura mercede, che grazia partorisce e buona voglia: cosí di grado in grado si procede. 114 L'altro ternaro, che cosí germoglia in questa primavera sempiterna che notturno Ariete non dispoglia, 117 perpetualemente «Osanna» sberna con tre melode, che suonano in tree ordini di letizia onde s'interna. 120 In essa gerarcia son l'altre dee: prima dominazioni, e poi virtudi;

Aries surge y tramonta con el sol, por encontrarse éste en tal signo zodiacal; aquélla [la constelación] es por ello diurna y sin embargo invisible; Aries se vuelve visible de noche en el otoño (del 21 de septiembre al 21 de octubre), cuando el sol ocupa el signo, diametralmente opuesto, de Libra» (Sapegno, resumiendo a los comentaristas antiguos).

#### 98-122] Cielo IX: Coros angélicos

| ella dijo: «Los círculos primeros        |     |
|------------------------------------------|-----|
| querubes te han mostrado, y serafines.   | 99  |
| A sus vínculos siguen tan ligeros        | 7,  |
| porque de parecerse al punto tratan;     |     |
| y más ven y más logran los cimeros.      | 102 |
| Los amores que en torno se arrebatan     |     |
| se llaman tronos del divino aspecto,     |     |
| y el ternario primero ellos rematan.     | 105 |
| Y a cada uno el saber es más dilecto     | ,   |
| cuanto más su mirada se aprofunda        |     |
| en la verdad que aquieta al intelecto.   | 108 |
| Cómo el gozar beatitud se funda          |     |
| en el acto que ve, verse aquí puede,     |     |
| no en el que ama, que luego lo secunda;  | 111 |
| ver más o menos la merced concede,       |     |
| que de la gracia y bienquerer prorrumpe: |     |
| y así de grado en grado se procede.      | 114 |
| El siguiente ternario, que así irrumpe   | •   |
| en esta primavera sempiterna             |     |
| que el Ariete nocturno no interrumpe,    | 117 |
| perpetuamente «Hosanna» desinverna       | •   |
| en triple himno de trinas calidades      |     |
| de la misma leticia en que se enterna.   | 120 |
| En esa jerarquía hay más deidades:       |     |
| virtudes hay y, antes, dominaciones;     |     |
|                                          |     |

118] Desinvernar, neologismo dantesco: del lat. exhibernare, para significar el canto de los pájaros a la salida del invierno. Estos pájaros (los ángeles) no cantan a temporadas, no reanudan sus cantos, porque no cesan en ellos.

120] Enterna, otro neologismo: 'entra en el tres', es decir,

en la Santísima Trinidad.

123 l'ordine terzo di podestadi èe. Poscia ne' due penultimi tripudi principati e arcangeli si girano;

126 l'ultimo è tutto d'angelici ludi. Questi ordini di su tutti s'ammirano, e di giú vincon sí, che verso Dio

129 tutti tirati sono, e tutti tirano.

E Dionisio con tanto disio a contemplar questi ordini si mise,

132 che li nomò e distinse com'io.

Ma Gregorio da lui poi si divise;

onde, sí tosto come li occhi aperse

in questo ciel, di sé medesmo rise.

E se tanto secreto ver proferse
mortale in terra, non voglio ch'ammiri;
ché chi 'l vide qua su gliel discoperse

139 con altro assai del ver di questi giri».

129] Dios tira de todos (los atrae) y unos y otros círculos de ángeles se atraen entre sí.

132] Dionisio Areopagita, supuesto autor de un libro sobre la naturaleza angélica, que hizo autoridad en la Edad Media (v. x. 117 n).

#### 123-139] Cielo IX: Coros angélicos

| y el tercer orden es de potestades.       | 123 |
|-------------------------------------------|-----|
| Danzan en las penúltimas secciones        | _   |
| principados y arcángeles, y giran;        |     |
| y la última es de angélicas canciones.    | 126 |
| En la altura estos órdenes se admiran,    |     |
| y hacia Dios, lo de abajo sometiendo,     |     |
| todos tirados son, de todos tiran.        | 129 |
| Y Dionisio, estos órdenes queriendo       | _   |
| contemplar, a ordenarlos dedicóse         |     |
| y los nombró como te estoy diciendo.      | 132 |
| Gregorio de él más tarde separóse;        | _   |
| pero apenas los ojos hubo abierto         |     |
| a este cielo, de sí mismo rióse.          | 135 |
| Y si al mundo aclaró lo oculto y cierto   |     |
| un mortal, al asombro tú no cedas:        |     |
| le fue por quien lo vio aquí descubierto, |     |
| con muchas más verdades de estas ruedas». | 139 |

135] San Gregorio Magno (Moralia xxxII. 48) propone otro orden, pero al llegar al cielo se da cuenta de su error («de sí mismo se ríe»).

139] Si Dionisio supo la verdad, fue porque se la reveló San Pablo, que había estado en el cielo (v. Inf. 11. 28 n).

## CANTO XXIX

Quando ambedue li figli di Latona, coperti del Montone e della Libra, fanno dell'orizzonte insieme zona, 3 quant'è dal punto che 'l cenit i 'nlibra infin che l'uno e l'altro da quel cinto, 6 cambiando l'emisperio, si dilibra, tanto, col volto di riso dipinto, si tacque Beatrice, riguardando fiso nel punto che me avea vinto. 9 Poi cominciò: «Io dico, e non dimando, quel che tu vuoli udir, perch'io l'ho visto là 've s'appunta ogni ubi e ogni quando. 12 Non per avere a sé di bene acquisto, ch'esser non può, ma perché suo splendore potesse, risplendendo, dir "Subsisto", 15 in sua etternità di tempo fore, fuor d'ogni altro comprender, come i piacque, s'aperse in nuovi amor l'etterno amore. 18

6] Desde el momento en que el Sol y la Luna (hijos de Latona), hallándose respectivamente bajo las constelaciones zodiacales de Aries (el Carnero) y Libra, en puntos diametralmente opuestos del cielo, el uno para ponerse y el otro para salir (lo que de hecho sucede a veces), de modo que sólo se ve la mitad de cada uno de estos astros sobre el horizonte (que es el cinto que han ceñido a sus ecuadores), hasta el momento en que, al entrar más de la mitad de cada uno en cada uno de los hemisferios opuestos, dejan de ceñir el horizonte a su cintura (ecua-

# CANTO XXIX

| Del punto en que los hijos de Latona,      |    |
|--------------------------------------------|----|
| debajo del Carnero y de la Libra,          |    |
| hacen del horizonte juntos zona,           | 3  |
| y entonces el cenit los equilibra,         |    |
| hasta que de aquel cinto que han ceñido    |    |
| el cambio de hemisferio a ambos los libra; | 6  |
| tanto tiempo, con rostro complacido,       |    |
| calló Beatriz, sin pestañear mirando       |    |
| hacia el punto que habíame vencido.        | 9  |
| Luego empezó: «Ŷo digo, y no demando       |    |
| lo que quieres oír, porque lo he visto     |    |
| do apunta todo donde y todo cuando.        | 12 |
| No por ser de algún bien nuevo provisto,   |    |
| que absurdo es, mas porque su esplendor    |    |
| resplandeciese al pronunciar «Subsisto»,   | 15 |
| solo en su eternidad y a su sabor,         |    |
| sin tiempo, y como él sólo comprendía,     |    |
| se abrió en nuevos amores el Amor.         | 18 |

dor), lo que ocurre en un momento, pues los astros están en movimiento perpetuo y sólo durante un instante pueden coincidir sus diámetros en la línea del horizonte.

- 12] Es en Dios donde apuntan todo lugar (donde) y todo tiempo (cuando), porque están comprendidos en su esencia. Beatriz ha leído en Dios los deseos del poeta.
- 18] El Amor (Dios) se abrió en nuevos amores (los ángeles). Para algunos comentaristas, con verosimilitud, todas las criaturas, al menos en principio.

Né prima quasi torpente si giacque; ché né prima né poscia procedette lo discorrer di Dio sovra quest'acque. 21 Forma e matera, congiunte e purette, usciro ad esser che non avía fallo. come d'arco tricordo tre saette. 24 E come in vetro, in ambra od in cristallo raggio resplende sí, che dal venire all'esser tutto non è intervallo, 27 cosi 'l triforme effetto del suo sire nell'esser suo raggiò insieme tutto sanza distinzione in essordire. 30 Concreato fu ordine e costrutto alle sustanze; e quelle furon cima nel mondo in che puro atto fu produtto; 33 pura potenza tenne la parte ima; nel mezzo strinse potenza con atto tal vime, che già mai non si divima. 36 leronimo vi scrisse lungo tratto di secoli delli angeli creati anzi che l'altro mondo fosse fatto; 39 ma questo vero è scritto in molti lati dalli scrittor dello Spirito Santo; e tu te n'avvedrai, se bene agguati; 42 e anche la ragione il vede alquanto,

24] El tricorde arco es la Santísima Trinidad.

33] Las sustancias (inteligencias, ángeles) fueron creadas

<sup>30]</sup> El efecto de la creación fue instantáneo, al modo de la propagación de la luz, que en la época se creía también instantánea: no fue exordiado, es decir, no hubo preparación que se pueda medir con el tiempo, como acto en transcurso, y dividido en partes como el discurso.

### 19-43] Cielo IX: Coros angélicos

| Inerte en el principio no yacía;             |    |
|----------------------------------------------|----|
| pues que Dios estas aguas recorriera         |    |
| con antes ni después no procedía.            | 21 |
| Sin un fallo en su ser, salieron fuera       |    |
| forma y materia pura juntamente,             |    |
| cual flechas que tricorde arco expeliera.    | 24 |
| Y como en ámbar o en cristal luciente        | •  |
| esplende el rayo, y no hay de su venida      |    |
| a su ser intervalo que se cuente,            | 27 |
| así al triforme efecto dio salida            | ,  |
| su señor, e irradió pleno y unido,           |    |
| sin que fuese exordiada su partida.          | 30 |
| Fue el orden concreado y construido          | ,  |
| con las sustancias; y ellas fueron cima      |    |
| de aquel mundo en el que acto puro han sido; | 33 |
| pura potencia a lo inferior anima;           |    |
| potencia y acto en medio, en lazo estrecho   |    |
| atados, porque nunca se dirima.              | 36 |
| Jerónimo escribió que largo trecho           | •  |
| de centurias los ángeles creados             |    |
| fueron antes que el mundo fuese hecho;       | 39 |
| mas lo cierto está escrito en muchos lados,  |    |
| si bien miras, según declaró el Santo        |    |
| Espíritu en escritos inspirados;             | 42 |
| v aun la misma razón lo alcanza un tanto.    |    |

al mismo tiempo que sus funciones y el orden que imprimieron al universo.

36] La pura potencia fue situada en lo más bajo del universo (el mundo sublunar); en medio, entre la Tierra y el Empíreo, se colocaron los cielos (potencia y acto), en los que la materia y la forma están unidas por un lazo que no puede desatarse (dirimirse).

che non concederebbe che i motori sanza sua perfezion fosser cotanto. 45 Or sai tu dove e quando questi amori furon creati e come; sí che spenti nel tuo disio già son tre ardori. 48 Né giugneriesi, numerando, al venti si tosto, come delli angeli parte turbò il suggetto de' vostri elementi. 51 L'altra rimase, e cominciò quest'arte che tu discerni, con tanto diletto, che mai da circuir non si diparte. 54 Principio del cader fu il maladetto superbir di colui che tu vedesti da tutti i pesi del mondo costretto. 57 Ouelli che vedi qui furon modesti a riconoscer sé dalla bontate che li avea fatti a tanto intender presti; 60 per che le viste lor furo essaltate con grazia illuminante e con lor merto, sí c'hanno ferma e piena volontate. 63 E non voglio che dubbi, ma sie certo che ricever la grazia è meritorio 66 secondo che l'affetto l' è aperto. Omai dintorno a questo consistorio puoi contemplare assai, se le parole

45] La perfección de los motores del universo, que son los ángeles, sólo se logra cuando pasan de ser en potencia a ser en acto, es decir, cuando producen el orden universal; y no puede admitirse que fuesen creados imperfectos, pues fueron creados por Dios sin intermediarios. Según Dante, su función empezó, pues, con su existencia, para lo que era necesario que las esferas celestes se creasen a la vez que los ángeles.

#### Cielo IX: Coros angélicos

44-68]

| pues no puede admitir que los motores        |    |
|----------------------------------------------|----|
| sin perfección se hallasen entretanto.       | 45 |
| Sabe, pues, dónde y cuándo estos amores,     | עד |
| y cómo, se crearon; y apagando               |    |
| irás de tu deseo tres ardores.               | 4Q |
|                                              | 48 |
| Al veinte no podrás llegar contando          |    |
| tan pronto, como de ellos una parte          |    |
| los elementos se encontró turbando.          | 51 |
| La otra quedóse, y comenzó este arte         |    |
| que disciernes, con tanta complacencia       |    |
| que en sus giros se encuentra y nunca parte. | 54 |
| Ocasión de caer fue la demencia              |    |
| soberbia del que viste a los molestos        |    |
| pesos del mundo hacer de confluencia.        | 57 |
| Los que estás viendo fueron más modestos     | 71 |
| al darle gracias a la gran bondad            |    |
| que a tan alto entender los hizo prestos;    | 60 |
|                                              | 00 |
| y a su vista infundió tal acuidad            |    |
| su mérito, y la gracia de concierto,         | _  |
| que tienen firme y plena voluntad.           | 63 |
| Mas no quiero que dudes: ten por cierto      |    |
| que recibir la gracia es meritorio           |    |
| según el propio afecto le es abierto.        | 66 |
| Ya en torno puedes de este consistorio       |    |
| contemplar claramente, si se enciende        |    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |    |

51] Inmediatamente, una parte de los ángeles se rebeló contra Dios y, al caer a los infiernos, perturbó a los elementos terrestres (v. Inf. xxxiv. 123 n y 126 n).

57] Lucifer se encuentra en el centro de la Tierra, que lo es a su vez del universo, sufriendo el peso de todas las cosas, o sus pesos (*Inf.* xxxiv. 111 n).

69 mie son ricolte, sanz'altro aiutorio. Ma perché in terra per le vostre scole si legge che l'angelica natura è tal, che 'ntende e si ricorda e vole, 72 ancor dirò, perché tu veggi pura la verità che là giú si confonde, equivocando in sí fatta lettura. 75 Queste sustanze, poi che fur gioconde della faccia di Dio, non volser viso da essa, da cui nulla si nasconde: 78 però non hanno vedere interciso da novo obietto, e però non bisogna 81 rememorar per concetto diviso; sí che là giú, non dormendo, si sogna, credendo e non credendo dicer vero; ma nell'uno è piú colpa e piú vergogna. 84 Voi non andate giú per un sentero filosofando; tanto vi trasporta 87 l'amor dell'apparenza e 'l suo pensero! E ancor questo qua su si comporta con men disdegno che quando è posposta la divina scritura, o quando è torta. 90 Non vi si pensa quanto sangue costa seminarla nel modo, e quanto piace chi umilmente con essa s'accosta. 93

72] Algunos autores medievales importantes sostuvieron que los ángeles, como los hombres, tienen memoria, inteligencia y voluntad.

81] Pero los ángeles, desde que fueron exaltados a la contemplación directa de Dios, jamás cesaron de contemplarle y en El ven todas las cosas pasadas, presentes y futuras, por lo que no tienen necesidad de memoria, que sería en ellos una imperfección

#### 69-93] Cielo IX: Coros angélicos

| en ti mi explicación, sin adjutorio.      | 69 |
|-------------------------------------------|----|
| Mas porque en vuestras aulas se pretende  |    |
| y se lee que la angélica natura           |    |
| es tal que quiere, recuerda y entiende,   | 72 |
| más te diré, para que veas pura           |    |
| la verdad allá abajo involucrada,         |    |
| que equivoca al hacer dicha lectura.      | 75 |
| Cada sustancia, cuando fue alegrada       |    |
| por el rostro de Dios, dejar no quiso     |    |
| de mirar a quien no se oculta nada:       | 78 |
| así es que su mirar no es interciso       |    |
| por nuevo objeto, y no será adecuado      |    |
| rememorar por concepto diviso;            | 81 |
| y abajo, sin dormir, mucho han soñado     |    |
| creyendo o no decir lo verdadero;         |    |
| y en esto hay más vergüenza y más pecado. | 84 |
| Allá abajo no vais por un sendero         |    |
| filosofando, įtanto allí os transporta    |    |
| el razonar de la apariencia huero!        | 87 |
| Y aun ello en esta altura se soporta      | ~  |
| con un desdén menor que si es pospuesta   |    |
| la Escritura, o su letra mal se aporta.   | 90 |
| No allá se piensa cuánta sangre cuesta    |    |
| sembrarla por el mundo, y cuánto place    |    |
| quien a leer con humildad se apresta.     | 93 |

por ser superflua; además, su contemplación no es interrumpida por nada («su mirar no es interciso / por nuevo objeto»). No está claro qué quiere decir concepto diviso; podría ser concepto formado separando unas cosas de otras (y todas están juntas en la mente de Dios, que ellos contemplan) o bien separando, mediante razonamientos, la imagen mental del recuerdo de su significado.

Per apparer ciascun s'ingegna e face sue invenzioni; e quelle son trascorse da' predicanti e 'l Vangelio si tace. 96 Un dice che la luna si ritrose nella passion di Cristo e s'interpose, per che 'l lume del sol giú non si porse; 99 e mente, ché la luce si nascose da sé; però all'Ispani e all'Indi, come a' Giudei, tale eclissi rispose. 102 Non ha Fiorenza tanti Lapi e Bindi quante si fatte favole per anno in pergamo si gridan quinci e quindi; 105 si che le pecorelle, che non sanno, tornan del pasco pasciute di vento, e non le scusa non veder lo danno. 108 Non disse Cristo al suo primo convento: "Andate, e predicate al mondo ciance"; ma diede lor verace fondamento. III E quel tanto sonò nelle sue guance, si ch'a pugnar per accender la fede dell'Evangelio fero scudo e lance. 114 Ora si va con motti e con iscede a predicar, e pur che ben si rida, gonfia il cappuccio, e più non si richiede. 117 Ma tale uccel nel becchetto s'annida, che se 'l vulgo il vedesse, vederebbe la perdonanza di ch'el si confida; 120 per cui tanta stoltezza in terra crebbe,

se quiere explicar por el movimiento de los astros, mediante un eclipse, el oscurecimiento del mundo al morir el Redentor, pero ello no es cierto, pues si se hubiera tratado de un eclipse se habría oscurecido solamente una parte del mundo,

#### 94-121] Cielo IX: Coros angélicos

| Cada cual por brillar se ingenia y hace     |     |
|---------------------------------------------|-----|
| sus inventos, que se andan predicando       |     |
| mientras callado el Evangelio yace.         | 96  |
| Que retrechó la luna andan contando         |     |
| en la pasión de Cristo y colocóse           |     |
| contra el sol, sus fulgores eclipsando;     | 99  |
| y mienten, que la luz por sí escondióse;    |     |
| que a los indios también, y a los hispanos, |     |
| igual que a los judíos, ocultóse.           | 102 |
| Tantos Lapos y Bindos no hay toscanos       |     |
| cuantas se inventan fábulas por año,        |     |
| que gritan tantos pergaminos vanos;         | 105 |
| y es para las ovejas un engaño,             |     |
| pues tornan de pastar hartas de viento,     |     |
| y no es excusa no haber visto el daño.      | 108 |
| No dijo Cristo a su primer convento:        |     |
| «Andad a predicarle al mundo chanzas»,      |     |
| pues les dio la verdad por fundamento.      | III |
| Y tanto ésta sonó en sus enseñanzas         |     |
| que el Evangelio, porque la fe ardiera,     |     |
| les proveyó de escudos y de lanzas.         | 114 |
| Mas hoy se usan el chiste y la friolera     |     |
| al predicar: con tal de que se ría,         |     |
| se hincha el capucho, y nada más se espera. | 117 |
| Pero en su punta tal pájaro pía             |     |
| que si el vulgo lo viese, adivinara         |     |
| en qué perdón, oyéndole, confía;            | 120 |
| v tanto aumenta allá la gente ignara        |     |

mientras, por el contrario, se oscurecieron todas a la vez.

nidad.

<sup>103]</sup> Lapo y Bindo, nombres muy frecuentes en Toscana. 117] El capucho del predicador se hincha debido a su va-

#### PARAÍSO

che, sanza prova d'alcun testimonio, ad ogni promission si correrebbe. 123 Di questo ingrassa il porco sant'Antonio, e altri assai che sono ancor più porci, pagando di moneta sanza conio. 126 Ma perché siam digressi assai, ritorci li occhi oramai verso la dritta strada. sí che la via col tempo si raccorci. 129 Questa natura si oltre s'ingrada in numero, che mai non fu loquela né concetto mortal che tanto vada; 132 e se tu guardi quel che si revela per Daniel, vedrai che 'n sue migliaia determinato numero si cela. 135 La prima luce, che tutta la raia, per tanti modi in essa si recepe, 138 quanti son li splendori a chi s'appaia. Onde, però che all'atto che concepe segue l'affetto, d'amar la dolcezza diversamente in essa ferve e tepe. **I**4I Vedi l'eccelso omai e la larghezza dell'etterno valor, poscia che tanti speculi fatti s'ha in che si spezza, uno manendo in sé come davanti». 145

135] Daniel, refiriéndose al número de los ángeles, dice que son «millia millium», es decir un número muy grande, indeterminado.

138] Los ángeles (luminares) se emparejan con Dios por

### 122-145] Cielo IX: Coros angélicos

| que, sin que un testimonio haga de prueba, |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| hacia cualquier promesa se dispara.        | 123            |
| De San Antonio al puerco así se ceba,      | _              |
| y a otros que son más puercos y glotones,  |                |
| cuya moneda el buen cuño no lleva.         | 126            |
| Mas porque basten ya las digresiones,      |                |
| vuelve los ojos a la recta estrada         |                |
| y acortemos el tiempo y las razones.       | 129            |
| Tan alto esta natura está engradada        |                |
| en número, que no fue por locuela          |                |
| ni concepto mortal nunca contada;          | 132            |
| Y si miras aquello que revela              | ,              |
| Daniel, advertirás que en sus millares     |                |
| determinado número se cela.                | 135            |
| La prima luz, que llueve luz a mares,      | 37             |
| de tantos modos ésta en sí recibe          |                |
| cuantos ella empareja luminares.           | 138            |
| De donde, igual que al acto que concibe    | , 3            |
| sigue el afecto, cambia la terneza         |                |
| de amar, según lo entibie o reavive.       | 141            |
| Ve, pues, la excelsitud y la largueza      | ~7~            |
| del eterno valor, que en tal manera        |                |
| entre tantos espejos se despieza,          |                |
| uno quedando en sí, como antes era».       | 145            |
| and Jacobsen or, come arrest craw.         | * <del>*</del> |

medio de la gracia que de Él reciben.

145] Los espejos son los ángeles y Dios reparte su luz en todos ellos, permaneciendo ésta una, como en el principio.

### CANTO XXX

Forse semilia miglia di lontano ci ferve l'ora sesta, e questo mondo china già l'ombra quasi al letto piano, 3 quando il mezzo del cielo, a noi profondo, comincia a farsi tal, ch'alcuna stella perde il parere infino a questo fondo; 6 e come vien la chiarissima ancella del sol piú oltre, cosí 'l ciel si chiude di vista in vista infino alla più bella. 9 Non altrimenti il triunfo che lude sempre dintorno al punto che mi vinse, parendo inchiuso da quel ch'elli 'nchiude, 12 a poco a poco al mio veder si stinse; per che tornar con li occhi a Beatrice nulla vedere ed amor mi costrinse. 15 Se quanto infino a qui di lei si dice, fosse conchiuso tutto in una loda, poca sarebbe a fornir questa vice. 18 La bellezza ch'io vidi si trasmoda

9] «El mediodía (la hora sexta) arde, respecto a nosotros, a la distancia de cerca de seis mil millas —es decir, falta una hora para que salga el sol, porque para Dante la circunferencia terrestre es de 24.000 millas, de manera que 6.000 millas corresponden a seis horas y unos minutos de sol—, y este mundo proyecta su cono de sombra en dirección opuesta al sol por despuntar en un plano casi horizontal, cuando la parte más alta de los

## CANTO XXX

| Tal vez a seis mil millas esté hirviendo     |    |
|----------------------------------------------|----|
| la hora sexta, y el mundo el lecho plano     |    |
| con su sombra ya casi esté cubriendo,        | 3  |
| cuando el centro del cielo, tan lejano,      | _  |
| comienza a hacerse tal, que alguna estrella  |    |
| pierde apariencia en este hondón mundano;    | 6  |
| y a medida que avanza la doncella            |    |
| clara del sol, así el cielo se cierra        |    |
| de vista en vista hasta la que es más bella. | 9  |
| No de otro modo aquel que se descierra,      | _  |
| triunfo, en torno del punto que vencióme,    |    |
| pareciendo encerrado en lo que encierra,     | 12 |
| poco a poco sus vistas ocultóme;             |    |
| y que a Beatriz volviese la mirada           |    |
| nada ver ya, y amor, aconsejóme.             | 15 |
| Si cuanta loa he dicho de mi amada           |    |
| en un elogio se incluyera toda,              |    |
| no quedara esta empresa rematada:            | 18 |
| la belleza que vi tal se transmoda           |    |
| •                                            |    |

cielos, o sea el cielo estrellado, continúa emblanqueciéndose, y alguna estrella deja de verse, al aclararse el cielo, en la tierra, que es el fondo, el centro del universo: y cuando viene la luminosísima aurora (la doncella clara del sol), pronto desaparecen poco a poco las estrellas, incluso las más resplandecientes» (Dino Provenzal).

19] Se transmoda, cambia de modo, de aspecto.

|            | non pur di là da noi, ma certo io credo   |
|------------|-------------------------------------------|
| 21         | che solo il suo fattor tutta la goda.     |
|            | Da questo passo vinto mi concedo          |
|            | piú che già mai da punto di suo tema      |
| 24         | soprato fosse comico o tragedo;           |
| •          | ché, come sole in viso che piú trema,     |
|            | cost lo rimembrar del dolce riso          |
| 27         | la mente mia da me medesmo scema.         |
| •          | Dal primo giorno ch'i' vidi il suo viso   |
|            | in questa vita, infino a questa vista,    |
| 30         | non m'è il seguire al mio cantar preciso; |
| ,          | ma or convien che mio seguir desista      |
|            | piú dietro a sua bellezza, poetando,      |
| 33         | come all'ultimo suo ciascuno artista.     |
| <b>J</b> J | Cotal qual io la lascio a maggior bando   |
|            | che quel della mia tuba, che deduce       |
| 36         | l'ardua sua matera terminando,            |
| ,          | con atto e voce di spedito duce           |
|            | ricominciò: «Noi siamo usciti fore        |
| 39         | del maggior corpo al ciel ch'è pura luce: |
|            | luce intellettual, piena d'amore;         |
|            | amor di vero ben, pien di letizia;        |
| 42         | letizia che trascende ogni dolzore.       |
|            | Qui vederai l'una e l'altra milizia       |
|            | di paradiso, e l'una in quelli aspetti    |
| 45         | che tu vedrai all'ultima giustizia».      |
|            | Come subito lampo che discetti            |
| .0         | li spiriti visivi, si che priva           |
| 48         | dall'atto l'occhio di piú forti obietti,  |

<sup>39]</sup> Beatriz y el poeta acaban de pasar del Primer Móvil al Empíreo.

<sup>45]</sup> Una y otra milicia: los ángeles y los bienaventurados;

### 20-48] Cielo X: Ángeles y bienaventurados

| sobre nosotros, que a que complacido sea su autor tan sólo se acomoda. | 21  |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Me doy en este paso por vencido                                        |     |
| más que cualquier poeta, anteriormente,                                |     |
| en comedia o tragedia lo haya sido;                                    | 24  |
| que, cual sol en la vista más tremente,                                | 24  |
| así, cuando recuerdo su apacible                                       |     |
| risa, yo mismo hago menguar mi mente.                                  | 277 |
|                                                                        | 27  |
| Que desde que su rostro fue visible                                    |     |
| para mí en esta vida, hasta esta vista,                                |     |
| no el seguir mi cantar me fue imposible;                               | 30  |
| mas bueno es ya que mi seguir desista                                  |     |
| en pos de su belleza, poetizando,                                      |     |
| como hace en el extremo todo artista.                                  | 33  |
| Tal cual la dejo ahora a mayor bando                                   |     |
| que el de mi tuba, que prosigue el vuelo                               | _   |
| su tan ardua materia terminando,                                       | 36  |
| mostrando en acto y voz su santo celo,                                 |     |
| prosiguió: «Hemos salido del mayor                                     | -   |
| cuerpo, a la pura luz que es este cielo:                               | 39  |
| luz intelectual llena de amor;                                         |     |
| amor del bien, colmado de leticia;                                     |     |
| leticia a todo gozo superior.                                          | 42  |
| Aquí, del paraíso a una milicia                                        |     |
| y otra verás, y a una en el talante                                    |     |
| en que has de verla en la última justicia».                            | 45  |
| Como un súbito lampo deslumbrante                                      |     |
| la vista ofusca tanto que aun la priva                                 |     |
| de ser en cosas grandes operante,                                      | 48  |

<sup>&#</sup>x27;y éstos se te mostrarán con el mismo aspecto que tendrán el día del Juicio Final, es decir, como si ya hubiesen recuperado sus cuerpos'.

cosí mi circunfulse luce viva; e lasciommi fasciato di tal velo del suo fulgor, che nulla m'appariva. 51 «Sempre l'amor che queta questo cielo accoglie in sé con sí fatta salute, per far disposto a sua fiamma il candelo». 54 Non fur piú tosto dentro a me venute queste parole brievi, ch'io compresi me sormontar di sopr'a mia virtute; 57 e di novella vista mi raccesi tale, che nulla luce è tanto mera, 60 che li occhi miei non si fosser difesi. E vidi lume in forma di rivera fluvido di fulgore, intra due rive dipinte di mirabil primavera. 63 Di tal fiumana uscían faville vive, e d'ogni parte si mettien ne' fiori, 66 quasi rubin che oro circunscrive. Poi, come inebriate dalli odori, riprofondavan sé nel miro gurge; 69 e s'una intrava, un'altra n'uscía fori. «L'alto disio che mo t'infiamma e urge, d'aver notizia di ciò che tu vei, tanto mi piace piú quanto piú turge; 72 ma di quest'acquia convien che tu bei prima che tanta sete in te si sazii»:

69] Sigue la revelación progresiva (v. xxvIII. 27 n). Primero, la gloria aparece como un río (rivera) pero más adelante se metamorfosea en flor. Según Benvenuto, el agua que corre como un río es la gracia divina; por las dos ribas (orillas), se entiende los dos coros de bienaventurados (los que se salvaron bajo la antigua ley y los que deben su beatitud a la nueva);

# 49-74] Cielo X: Ángeles y bienaventurados

| así circunfulgióme una luz viva;<br>y me dejó de tal velo fajado |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| con su fulgor, que nada vi allí arriba.                          | 51       |
| «Siempre así en este cielo ha saludado                           |          |
| el amor que la paz le ha concedido,                              |          |
| y así al cirio a su llama ha preparado».                         | 54       |
| No antes de que yo hubiera recibido                              | ٠,       |
| estas breves palabras, ya notaba                                 |          |
| que sobre mi virtud había ascendido:                             | 57       |
| nueva vista de nuevo me alumbraba                                | <i>)</i> |
| tanto, que de la luz que más luciera                             |          |
| mi mirada los rayos soportaba.                                   | 60       |
| Y vi una luz en forma de rivera                                  |          |
| fluyente de fulgor, entre dos ribas                              |          |
| pintadas de admirable primavera.                                 | 63       |
| De tal río salían luces vivas,                                   | .,       |
| y a ambos lados caían en las flores,                             |          |
| cual rubí que con oro circunscribas.                             | 66       |
| Luego, como embriagándose de olores,                             |          |
| hundíanse de nuevo en la corriente                               |          |
| mientras salían de ella otros fulgores.                          | 69       |
| «Tu alto deseo, abrasador y urgente,                             | ,        |
| de comprender las cosas que estás viendo                         |          |
| tanto me place cuanto es más turgente;                           | 72       |
| pero que has de beber de esta agua entiendo                      | ,        |
| antes que tus ardores sean sacios»,                              |          |
| alites due fus ardores seam sacross,                             |          |

pues el agua de la gracia riega a ambos Testamentos; las flores son los bienaventurados; las chispas volantes, los ángeles; el oro, los bienaventurados; las piedras preciosas, los ángeles.

74] El poeta debe beber de las aguas del río de la gracia para que la revelación se perfeccione.

cosí mi disse il sol delli occhi miei. 75 Anche soggiunse: «Il fiume e li topazii ch'entrano ed escono e 'l rider dell'erbe son di lor vero umbriferi prefazii. 78 Non che da sé sian queste cose acerbe; ma è difetto dalla parte tua, che non hai viste ancor tanto superbe». 81 Non è fantin che si subito rua col volto verso il latte, se si svegli molto tardato dall'usanza sua, 84 come fec'io, per far migliori spegli ancor delli occhi, chinandomi all'onda che si deriva perché vi s'immegli; 87 e si come di lei bevve la gronda delle palpebre mie, cosi mi parve di sua lunghezza divenuta tonda. 90 Poi come gente stata sotto larve che pare altro che prima, se si sveste la sembianza non sua in che disparve, 93 cosí mi si cambiaro in maggior feste li fiori e le faville, sí ch'io vidi ambo le corti del ciel manifeste. 96 O isplendor di Dio, per cu'io vidi l'alto triunfo del regno verace, dammi virtú a dir com'io il vidi! 99 Lume è là su che visibile face lo creatore a quella creatura che solo in lui vedere ha la sua pace. 102 E' si distende in circular figura, in tanto che la sua circunferenza

99] Obsérvese que la palabra visto se repite en la rima para

### 75-104] Cielo X: Ángeles y bienaventurados

| dijo el sol que me estaba esclareciendo.   | <i>7</i> 5 |
|--------------------------------------------|------------|
| «Son el río», añadióme, «y los topacios    | • •        |
| que entran y salen, y las rientes hierbas, |            |
| de su verdad umbríferos prefacios.         | 78         |
| No es que estas cosas sean por sí acerbas; | •          |
| pues el defecto está en la parte tuya      |            |
| porque aún no tienes luces tan superbas».  | 81         |
| No hay niño que tan súbito rebulla         |            |
| en busca de la leche, si atrasada          |            |
| le despierta una vez la usanza suya,       | 84         |
| cual me incliné, para que mi mirada        |            |
| fuera mejor espejo, hacia la onda          |            |
| que para mejorar fluye encauzada.          | 87         |
| Y apenas se bañó en el agua honda          |            |
| el borde de mis párpados, veía             |            |
| a su largura devenir redonda.              | 90         |
| Luego, como quien máscara traía,           |            |
| pareciendo otro mientras tuvo puestas      |            |
| las ajenas facciones que vestía,           | 93         |
| se transformaron en mayores fiestas        |            |
| las flores y las chispas, y yo he visto    | _          |
| ambas cortes del cielo manifiestas.        | 96         |
| Oh esplendor del Señor, por quien he visto |            |
| el alto triunfo del reino veraz,           |            |
| ayúdame a decir cómo lo he visto!          | 99         |
| Hay una luz que deja ver la faz            |            |
| del creador a toda criatura                |            |
| que sólo en contemplarla halla su paz,     | 102        |
| y que se extiende en circular figura       |            |
| de modo tal que su circunferencia          |            |

poner de relieve la importancia de la visión.

surebbe al sol troppo larga cintura. 105 Fassi di raggio tutta sua parvenza reflesso al sommo del Mobile Primo, che prende quindi vivere e potenza. 108 E come clivo in acqua di suo imo si specchia, quasi per vedersi adorno, quando è nel verde e ne' fioretti opimo, III sí, soprastando al lume intorno intorno, vidi specchiarsi in piú di mille soglie quanto di noi là su fatto ha ritorno. 114 E se l'infimo grado in sé raccoglie sí grande lume, quanta è la larghezza di questa rosa nell'estreme foglie! 117 La vista mia nell'ampio e nell'altezza non si smarriva, ma tutto prendeva il quanto e'l quale di quella allegrezza. 120 Presso e lontano, lí, né pon né leva; ché dove Dio sanza mezzo governa, la legge natural nulla rileva. 123 Nel giallo della rosa sempiterna, che si digrada e dilata e redole odor di lode al sol che sempre verna, 126 qual è colui che tace e dicer vole,

105] Prosiguiendo la revelación, Dios se muestra en una luz más grande que el sol. Pero el poeta todavía no la ha contemplado en profundidad.

mi trasse Beatrice, e disse: «Mira

108] El rayo que forma esta luz se refleja en el Primer Móvil, que toma de él toda la potencia con que se mueve el universo y se mantiene su orden perfecto y admirable.

Por fin, el poeta ve que los bienaventurados se hallan en una especie de anfiteatro circular hecho de luz divina, que muestra la apariencia de una rosa blanca, y a ella es compara-

#### 105-128] Cielo X: Ángeles y bienaventurados

| sería para el sol ancha cintura.             | 105 |
|----------------------------------------------|-----|
| Un rayo forma toda su apariencia,            | _   |
| que es por el Primer Móvil reflejado         |     |
| y de él toma la vida y la potencia.          | 108 |
| Y cual collado en un agua espejado           |     |
| desde su base, para ver su adorno,           |     |
| si está de flores y verdor cuajado,          | III |
| tal, en más de mil gradas, yo vi en torno    |     |
| descollar y en la luz mirarse a cuanto       |     |
| de nosotros está allí de retorno.            | 114 |
| Si al último escalón inunda tanto            | ·   |
| aquella luz, ¡cuál no será la anchura        |     |
| de esta rosa en las hojas de su canto!       | 117 |
| En la amplitud, mi vista, y en la altura,    | ·   |
| no se perdía, porque disfrutaba              |     |
| entero el cuánto y cuál de su hermosura.     | 120 |
| Cerca o lejos, allí nada contaba;            |     |
| que donde Dios sin mediador gobierna         |     |
| de la ley natural la fuerza acaba.           | 123 |
| A lo amarillo de la rosa eterna,             | -   |
| que se engrada y dilata y, con su aliento    |     |
| perfumado, al sol loa que no inverna,        | 126 |
| como al que quiere hablar y no halla acento, |     |
| me llevó Beatriz, y dijo: «Ojea              |     |

ble. Todas las flores (los bienaventurados, v. 69 n) forman ahora una total y única flor.

123] En la eternidad del Paraíso no cuentan el tiempo ni el espacio.

Lo amarillo, es decir, el centro de la flor, que suele ser de este color en las naturales. Pero este amarillo (oro, luz solar) es ahora el esplendor de Dios que desciende sobre el conjunto unitario de los bienaventurados completando así, unido a la disposición de éstos, el aspecto floral del todo.

quanto è 'l convento delle bianche stole! 120 Vedi nostra città quant'ella gira: vedi li nostri scanni si ripieni, che poca gente più ci si disira. 132 E'n quel gran seggio a che tu li occhi tieni per la corona che già v'è su posta, prima che tu a queste nozze ceni, 135 sederà l'alma, che fia giú agosta, dell'alto Arrigo, ch'a drizzare Italia verrà in prima ch'ella sia disposta. 138 La cieca cupidigia che v'ammalia simili fatti v'ha al fantolino che muor per fame e caccia via la balia. **I4I** E fia prefetto nel foro divino allora tal, che palese e coverto non anderà con lui per un cammino. I44 Ma poco poi sarà da Dio sofferto nel santo officio; ch'el sarà detruso

là dove Simon mago è per suo merto, 148 e farà quel d'Alagna intrar piú giuso».

Enrique VII, que trató de unificar a Italia para someterla a la autoridad del Imperio pero no la halló en buena disposición para tal empresa, lo que hizo fracasar las grandes esperanzas que Dante había puesto en este soberano. Enrique VII de Luxemburgo fue verosímilmente amigo de Dante, y sus años de estancia en Italia fueron los más llenos de esperanza para el poeta exiliado. Enrique fue elegido emperador en 1308, se dirigió a Italia en 1310 para reinstaurar la autoridad imperial, pero, tras su gestión llena de indecisiones, murió inesperadamente en 1313. Como se supone que la acción de la Comedia

#### 129-148 | Cielo X: Ángeles y bienaventurados

| de estolas blancas este gran convento.        | 129 |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ve qué amplitud nuestra ciudad rodea:         | _   |
| mira la gradería casi llena,                  |     |
| que a pocos más en ella se desea.             | 132 |
| El trono que los ojos te enajena              | _   |
| por la corona que sobre él hay puesta,        |     |
| antes de que te inviten a esta cena           | 135 |
| ha de ocupar, con ya cesárea testa,           |     |
| el alto Enrique, que a arreglar la traza      |     |
| irá de Italia, sin que esté dispuesta.        | 138 |
| Por codicia que, ciega, os embaraza,          | _   |
| cometéis del chiquillo el desatino,           |     |
| que, hambriento, a la nodriza huye y rechaza. | 141 |
| Será entonces prefecto del divino             | •   |
| foro quien, encubierta o claramente,          |     |
| no marchará con él por un camino.             | 144 |
| Mas Dios no ha de sufrirlo largamente         |     |
| en tal oficio, pues será arrojado             |     |
| a do está Simón Mago por prudente;            |     |
| y el de Anañi será más abismado».             | 148 |

se desarrolla en 1300, el pasaje, como tantos otros, es profético. 148] Quiere decir que cuando Enrique intente su empresa será papa Clemente V, quien, de manera abierta o encubierta, se opondrá a sus propósitos; pero Dios no le sufrirá mucho tiempo (murió en 1314) y será arrojado a donde está Simón Mago (que también se creyó prudente, inteligente, al querer comerciar con las cosas santas), es decir, será arrojado a los infiernos, donde irá a ocupar el lugar que le cederá Bonifacio VIII (quien todavía no lo ocupa, según *Inf.* xix. 53 n). El de Anañi es el mismo Bonifacio.

### CANTO XXXI

In forma dunque di candida rosa mi si mostrava la milizia santa che nel suo sangue Cristo fece sposa; 3 ma l'altra, che volando vede e canta la gloria di colui che la innamora 6 e la bontà che la fece cotanta, sí come schiera d'ape, che s'infiora una fiata e una si ritorna là dove suo laboro s'insapora, 9 nel gran fior discendeva che s'adorna di tante foglie, e quindi risaliva là dove 'l suo amor sempre soggiorna. 12 Le facce tutte avean di fiamma viva, e l'ali d'oro, e l'altro tanto bianco, che nulla neve a quel termine arriva. 15 Quando scendean nel fior, di banco in banco porgevan della pace e dell'ardore 18 ch'elli acquistavan ventilando il fianco. Né l'interporsi tra 'l disopra e 'l fiore di tanta moltitudine volante impediva la vista e lo splendore; 21 ché la luce divina è penetrante per l'universo secondo ch'è degno, sí che nulla le puote essere ostante. 24 Questo sicuro e gaudioso regno, frequente in gente antica ed in novella,

# CANTO XXXI

| Bajo la forma de cándida rosa               |         |
|---------------------------------------------|---------|
| se me mostraba la milicia santa             |         |
| que Cristo, con su sangre, hizo su esposa;  | 3       |
| mas la otra, que volando mira y canta       |         |
| a la gloria de aquel que la enamora         |         |
| y a la bondad que diole virtud tanta,       | 6       |
| como enjambre de abejas que se enflora      |         |
| una vez, y otra vez allá retorna            |         |
| a donde su trabajo se ensabora,             | 9       |
| descendía a la gran flor que se adorna      |         |
| de tantas hojas, y de nuevo iba             |         |
| do siempre halló a su amor aquel que torna. | 12      |
| Todos tenían faz de llama viva              |         |
| y alas de oro, y el resto era tan blanco    |         |
| que la nieve a tal término no arriba. /     | 15      |
| Al bajar a la flor, de banco en banco       |         |
| la paz distribuían y el ardor               | _       |
| que cosechaban ventilando el flanco.        | 18      |
| Ni el situarse entre lo alto y la flor      |         |
| de tan copiosa plenitud volante             |         |
| impedía la vista y el fulgor;               | 21      |
| porque la luz divina es penetrante          |         |
| por el orbe, según se hace éste digno,      |         |
| tanto que nada puede serle obstante.        | 24      |
| Este reino seguro, y tan benigno,           |         |
| frecuente en nueva y en antigua gente,      |         |
| 365                                         | Cielo X |

viso e amore avea tutto ad un segno. 27 Oh trina luce, ch'n unica stella scintillando a lor vista sí li appaga, guarda qua giuso alla nostra procella! 30 Se i barbari, venendo da tal plaga che ciascun giorno d'Elice si copra, rotante col suo figlio ond'ella è vaga, 33 veggendo Roma e l'ardua sua opra, stupefaciensi, quando Laterano 36 alle cose mortali andò di sopra; io, che al divino dall'umano, all'etterno dal tempo era venuto, e di Fiorenza in popol giusto e sano 39 di che stupor dovea esser compiuto! Certo tra esso e 'l gaudio mi facea libito non udire e starmi muto. 42 E quasi peregrin che si ricrea nel tempio del suo voto riguardando, e spera già ridir com'ello stea, 45 su per la viva luce passeggiando menava io li occhi per li gradi, 48 mo su, mo giú, e mo recirculando. Vedea visi a carità suadi. d'altrui lume fregiati e di suo riso, e atti ornati di tutte onestadi. 51 La forma general di paradiso già tutta mio sguardo avea compresa, in nulla parte ancor fermato fiso; 54

33] Los bárbaros que llegan de las regiones nórdicas, caracterizadas por Helice (la Osa Mayor), que gira a la vez que Arcadio, su hijo (la Osa Menor), en torno al polo. 36] "... cuando Letrán (entonces sede de los papas) se situa-

### 27-54] Cielo X: Ángeles y bienaventurados

| rostro y amor movía a un solo signo.<br>¡Oh trina luz, que en forma de fulgente                                          | 27 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| y única estrella la visión sosiega,<br>a nuestra tempestad mira clemente!<br>Si la bárbara gente, que nos llega          | 30 |
| de la tierra que Helice está cubriendo<br>mientras con su hijo amado giros juega,<br>a Roma y a sus arduas obras viendo, | 33 |
| quedó asombrada, cuando a lo mundano<br>eminente Letrán estaba siendo,<br>yo, que hasta lo divino de lo humano,          | 36 |
| a lo eterno del tiempo había ido,<br>y de Florencia al pueblo justo y sano,<br>¡de qué estupor debía estar transido!     | 39 |
| Cierto que entre él y el gozo me gustaba<br>no escuchar y seguir enmudecido.<br>Y como peregrino que gozaba              | 42 |
| del templo de sus votos, observando,<br>y contar lo que ha visto deseaba,<br>allá, por la luz viva paseando,             | 45 |
| mis ojos por los gozos discurrían,<br>ya arriba o hacia abajo circulando.<br>Vi muchos rostros que al amor movían,       | 48 |
| de su sonrisa y de otras con el viso;<br>y sus actos honestos parecían.<br>La forma general del paraíso                  | 51 |
| fue toda por mis ojos recorrida<br>sin detenerse en un lugar preciso;                                                    | 54 |

ba sobre las consideraciones materiales, era eminente (más alto) respecto a ellas<sup>2</sup>.

Entre el estupor y el gozo, el poeta gusta de no hablar ni escuchar a nadie.

e volgeami con voglia riaccesa per domandar la mia donna di cose di che la mente mia era sospesa. 57 Uno intendea, e altro mi rispose: credea veder Beatrice, e vidi un sene 60 vestito con le genti gloriose. Diffuso era per li occhi e per la gene di benigna letizia, in atto pio quale a tenero padre si convene. 63 E «Ov'è ella?» subito diss'io. Ond'elli: «A terminar lo tuo disiro 66 mosse Beatrice me del loco mio; e se riguardi su nel terzo giro dal sommo grado, tu la rivedrai nel trono che suoi merti le sortiro». 69 Sanza risponder, li occhi su levai, e vidi lei che si facea corona reflettendo da sé li etterni rai. 72 Da quella region che più su tona occhio mortale alcun tanto non dista. qualunque in mare piú giú s'abbandona, 75 quanto li da Beatrice la mia vista; ma mulla mi facea, ché sua effige 78 non discendea a me per mezzo mista. «O donna in cui la mia speranza vige, e che soffristi per la mia salute in inferno lasciar le tue vestige, 81 di tante cose quant'i' ho vedute, dal tuo podere e dalla tua bontate

67] Tercer giro, por tercera grada, o fila circular.

<sup>78]</sup> La faz de Beatriz no llegaba a los ojos del poeta mezclada con una atmósfera que allí no había, y podía verla con

## 55-83] Cielo X: Ángeles y bienaventurados

| y me volvi con ansia reencendida                                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| a saber, por mi dama, de las cosas                                        |      |
| de que mi mente estaba suspendida.                                        | 57   |
| Uno entendió, mas de otro eran las glosas:                                |      |
| creo ver a Beatriz, y un viejo viene                                      |      |
| vestido cual las gentes gloriosas.                                        | 6o   |
| En los ojos y el rostro un brillo tiene                                   |      |
| de benigna leticia, y es tan pío                                          |      |
| como al más tierno padre le conviene.                                     | 63   |
| «¿Dónde está ella?», pregunté sombrío;                                    | 3    |
| y él: «Para que termine tu deseo                                          |      |
| me movió Beatriz del lugar mío;                                           | 66   |
| mira hacia el tercer giro de esta seo,                                    |      |
| desde su cima, y la verás sentada                                         |      |
| sobre el trono que obtuvo por trofeo».                                    | 69   |
| Sin responder, alcé yo la mirada                                          |      |
| y vi que ella se hacía una corona                                         |      |
| de eterna luz por ella reflejada.                                         | 72   |
| De la más alta tronadora zona.                                            | •    |
| ojo alguno mortal tanto no dista,                                         |      |
| ni aun si al fondo marino se abandona,                                    | 75   |
| cuanto Beatriz, arriba, de mi vista;                                      | . 15 |
| mas no importaba, pues su efigie bella                                    |      |
| no me llegaba con el medio mista.                                         | 78   |
| «Dama en quien mi esperanza alta destella,                                | ,-   |
| y que por mi salud has soportado                                          |      |
| en los infiernos imprimir tu huella,                                      | 81   |
| en tantas cosas que se me han mostrado                                    |      |
| veo que tu poder y tu bondad                                              |      |
| • •                                                                       |      |
| toda claridad a pesar de la gran distancia.  81] V. Inf. 11. 51-117 y nn. |      |
| or $v$ , $m$ , $m$ , $m$ , $m$ .                                          |      |

riconosco la grazia e la virtute. 84 Tu m'hai di servo tratto a lihertate per tutte quelle vie, per tutt'i modi 87 che di ciò fare avei la potestate. La tua magnificenza in me custodi, sí che l'anima mia, che fatt'hai sana, piacente a te dal corpo si disnodi». 90 Cosí orai; e quella, sí lontana come parea, sorrise e riguardommi; poi si tornò all'etterna fontana. 93 E'l santo sene «Acciò che tu assommi perfettamente» disse «il tuo cammino, a che priego e amor santo mandommi, 96 vola con li occhi per questo giardino; ché veder lui t'acconcerà lo sguardo piú al montar per lo raggio divino. 99 E la regina del cielo, ond'io ardo tutto d'amor, ne farà ogni grazia, però ch'i' sono il suo fedel Bernardo». 102 Qual è colui che forse di Croazia viene a veder la Veronica nostra, che per l'antica fame non sen sazia, 105 ma dice nel pensier, fin che si mostra: «Signor mio Gesú Cristo, Dio verace, or fu sí fatta la sembianza vostra?»; 108 tal era io mirando la vivace carità di colui che 'n questo mondo,

102] San Bernardo de Claraval nació en la Borgoña en 1091, entró en el convento del Císter en 1113, fue abad de Claraval, en la Champaña, y consejero de papas y príncipes. Fue también el promotor de la Segunda Cruzada (1146). Dante conocía muy bien sus tratados ascéticos y místicos, en los que alababa especial-

#### 84-110] Cielo X: Ángeles y bienaventurados

| la virtud y la gracia me han prestado.<br>Yo era siervo y me has dado libertad | 84  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| por cuanta vía y modo vio tu ciencia                                           |     |
| que tenías de hacerlo potestad.                                                | 87  |
| En mí custodia tu magnificencia,                                               | ,   |
| y mi alma se desnude, por ti sana,                                             |     |
| del cuerpo con tu santa complacencia».                                         | 90  |
| Así recé; y aquella que lejana                                                 |     |
| parecía, riéndose miróme;                                                      |     |
| y se volvió hacia la eterna fontana.                                           | 93  |
| «Para que acabes», el anciano hablóme,                                         | ,,  |
| «perfectamente ahora tu camino,                                                |     |
| a lo que un ruego, y santo amor, movióme,                                      | 96  |
| este jardín contempla peregrino;                                               |     |
| que, al verlo, de tu vista ha de ir el dardo                                   |     |
| más afilado hacia el fulgor divino.                                            | 99  |
| Y la reina del cielo, en la que ardo                                           |     |
| de amor, ha de otorgarnos toda gracia,                                         |     |
| porque yo mismo soy su fiel Bernardo».                                         | 102 |
| Como aquel que quizás desde Croacia                                            |     |
| viene a mirar la Verónica nuestra                                              |     |
| y del deseo antiguo no se sacia,                                               | 105 |
| mas piensa, mientras ésta se le muestra:                                       |     |
| «Oh Señor Jesucristo, Dios veraz,                                              |     |
| ¿era como la veo la faz vuestra?»;                                             | 108 |
| tal era yo mirando a la vivaz                                                  |     |
| caridad del que en este bajo mundo,                                            |     |

mente a la Virgen. Murió en 1153.

ro4] En San Pedro había un supuesto pañuelo de la Verónica, en que estaría impreso el rostro del Señor, que los peregrinos iban a visitar, a veces desde lugares tan lejanos para la época como Croacia. Dante habla de esta reliquia en Vita Nuova XL. 1.

- contemplando, gustò di quella pace. «Figliuol di grazia, quest'esser giocondo» cominciò elli «non ti sarà noto,
- tenendo li occhi pur qua giú al fondo; ma guarda i cerchi infino al piú remoto, tanto che veggi seder la regina
- 117 cui questo regno è suddito e devoto». Io levai li occhi; e come da mattina la parte oriental dell'orizzonte
- soverchia quella dove 'l sol declina, cosí, quasi di valle andando a monte con li occhi, vidi parte nello stremo
- vincer di lume tutta l'altra fronte. E come quivi ove s'aspetta il temo che mal guidò Fetonte, piú s'infiamma,
- e quinci e quindi il lume si fa scemo, cosi quella pacifica oriafamma nel mezzo s'avvivava, e d'ogni parte
- 129 per igual modo allentava la fiamma. E a quel mezzo, con le penne sparte, vid'io piú di mille angeli festanti,
- 132 ciascun distinto di fulgore e d'arte. Vidi a' lor giochi quivi ed a' lor canti ridere una bellezza, che letizia
- era nelli occhi a tutti li altri santi. E s'io avessi in dir tanta divizia quanta ad imaginar, non ardirei
- 138 lo minimo tentar di sua delizia.
- 126] 'Y como en Oriente, por donde se está esperando que salga el sol (designado aquí por el timón de su carro, que Faetón no supo manejar; v. Inf. xvII. 106 n), se inflama el horizonte,

#### 111-138] Cielo X: Ángeles y bienaventurados

| contemplando, gustó de aquella paz.       | III  |
|-------------------------------------------|------|
| «Hijo de gracia, este vivir jocundo»,     |      |
| él comenzó, «será para ti ignoto          |      |
| si abajo pones tu mirar profundo;         | 114  |
| levántalo hacia el cerco más remoto       |      |
| hasta a la reina descubrir divina         |      |
| de que este reino es súbdito y devoto».   | 117  |
| Lo elevé; y como a la hora matutina       |      |
| el horizonte que se ve al oriente         |      |
| supera a aquel en el que el sol declina,  | 120  |
| así, como del valle al monte ingente      |      |
| se mira, vi a una parte superando         |      |
| con su fulgor al resto de aquel frente.   | 123  |
| Y como el sitio en que se está esperando  | ū    |
| al timón que usó mal Faetón, se inflama,  |      |
| mientras va acá y allá la luz menguando,  | 126  |
| así aquella pacífica oriflama             |      |
| en el centro se aviva, y se reparte       |      |
| su luz acá y allá con lenta llama.        | 129  |
| De plumas esparcidas, vi en la parte      |      |
| central más de mil ángeles y, tantos      |      |
| como eran, con distinto brillo y arte.    | T22\ |
|                                           | 132  |
| Y allí vi que a sus juegos y a sus cantos |      |
| reía una beldad; y ella leticia           | T 25 |
| era en los ojos de los otros santos.      | 135  |
| Si tuviese al decir tanta pericia         |      |
| cuanto al imaginar, no intentaría         | 0    |
| lo mínimo expresar de su delicia.         | 138  |

mientras la luz se atenúa a una y otra parte del punto por el que aparecerá, que es el más luminoso ...

134] Esta beldad es la Virgen.

Bernardo, come vide li occhi miei nel caldo suo calor fissi e attenti, li suoi con tanto affetto volse a lei, 142 che i miei di rimirar fe' più ardenti. 139-142] Cielo X: Ángeles y bienaventurados

Bernardo, que a mis ojos ya veía del cálido calor de ella pendientes, con tanto amor los suyos le volvía que tornó a mis miradas más ardientes.

142

### CANTO XXXII

Affetto al suo piacer, quel contemplante libero officio di dottore assunse. e cominciò queste parole sante: 3 «La piaga che Maria richiuse e unse, quella ch'è tanto bella da' suoi piedi è colei che l'aperse e che la punse. 6 Nell'ordine che fanno i terzi sedi. siede Rachel di sotto da costei con Beatrice, sí come tu vedi. 9 Sara e Rebecca, Iudít e colei che fu bisava al cantor che per doglia del fallo disse "Miserere mei", 12 puoi tu veder cosí di soglia in soglia giú digradar, com'io ch'a proprio nome vo per la rosa giú di foglia in foglia. 15 E dal settimo grado in giú, sí come infino ad esso, succedono Ebree, 18 dirimendo del fior tutte le chiome; perché, secondo lo sguardo che fee la fede in Cristo, queste sono il muro a che si parton le sacre scalee. 21 Da questa parte onde 'l fiore è maturo di tutte le sue foglie, sono assisi

6] La llaga del pecado original, que María ayudó a curar y cicatrizar dando a luz a Cristo, fue abierta por Eva, que ahora se sienta a sus pies.

## CANTO XXXII

| Aquel contemplativo, jubilando,                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| oficio de doctor, libre, asumía,                     |     |
| estas palabras santas pronunciando:                  | 3   |
| «La llaga que cerró y ungió María,                   |     |
| la hermosa que a sus pies está sentada               |     |
| es quien la abriera y la punzara un día.             | 6   |
| En los escaños de la tercia grada                    |     |
| toma asiento Raquel, debajo de ella,                 |     |
| con Beatriz, como advierte tu mirada.                | 9   |
| Ve a Rebeca, Judit, Sara y aquella                   |     |
| que abuela fue del que, con gran congoja             |     |
| de pecar, «Miserere mei» resuella:                   | 12  |
| de grada en grada ves dónde se aloja                 |     |
| cada una, pues su nombre voy diciendo                |     |
| al bajar por la rosa de hoja en hoja.                | 15  |
| Y del séptimo grado descendiendo,                    |     |
| y hasta él, las hebreas ves sentadas                 |     |
| de la flor las guedejas dirimiendo;                  | 18  |
| porque, según fijaron sus miradas                    |     |
| en Cristo y en su fe, forman el muro                 |     |
| que separando está las santas gradas.                | 21  |
| En la parte de acá, donde maduro                     |     |
| cada pétalo ves, están sentados                      |     |
| 12] Ruth, mujer de Booz y bisabuela de David, quien  | em- |
| pieza el Salmo L con las palabras citadas.           |     |
| 181 Separando las hojas de la rosa en dos secciones. |     |

quei che credettero in Cristo venturo; 24 dall'altra parte onde sono intercisi di vòti i semicirculi, si stanno quei ch'a Cristo venuto ebber li visi. 27 E come quinci il glorioso scanno della donna del cielo e li altri scanni di sotto lui cotanta cerna fanno. 30 cosí di contra quel del gran Giovanni, che sempre santo 'l diserto e 'l martiro sofferse, e poi l'inferno da due anni; 33 e sotto lui cosí cerner sortiro Francesco, Benedetto e Augustino e altri fin qua giú di giro in giro. 36 Or mira l'alto proveder divino; ché l'uno e l'altro aspetto della fede igualmente empierà questo giardino. 39 E sappi che dal grado in giú che fiede a mezzo il tratto le due discrezioni, per nullo proprio merito si siede, 42 ma per l'altrui, con certe condizioni; ché tutti questi son spiriti assolti prima ch'avesser vere elezioni. 45 Ben te ne puoi accorger per li volti e anche per le voci puerili, se tu li guardi bene e se li ascolti. 48 Or dubbi tu, e dubitando sili: ma io discioglierò 'l forte legame in che ti stringon li pensier sottili. 51

24] En esta parte están los que se salvaron antes de la Encarnación de Cristo.

27] En esa otra parte, donde todavía hay huecos sin llenar por los bienaventurados, están los que se han salvado después de

### 24-51] Cielo X: Ángeles y bienaventurados

| los que creyeron en Cristo venturo;         | 24         |
|---------------------------------------------|------------|
| y allá, donde por huecos son cortados       |            |
| los semicercos, tienen su aposento          | <b>~</b> = |
| los por Cristo venido iluminados.           | 27         |
| Y lo mismo que aquí el glorioso asiento     |            |
| de la dama del cielo, y los escaños         |            |
| a sus pies, se distancian del convento,     | 30         |
| así, en frente el de Juan, que sufrió daños |            |
| que desierto y martirio le infligieron,     |            |
| y en el infierno fue santo dos años;        | 33         |
| Agustín y Benito abajo fueron,              |            |
| y Francisco, apartados igualmente,          |            |
| y otros que en cada giro se cernieron.      | 36         |
| Así el juicio divino es providente;         |            |
| que una y otra actitud de la fe nuestra     |            |
| llenará este jardín completamente.          | <b>3</b> 9 |
| Y debajo del giro en que se muestra         |            |
| el trazo que divide ambas secciones,        |            |
| nadie está porque mérito demuestra,         | 42         |
| mas por otros, con ciertas condiciones;     |            |
| pues todos esos fueron redimidos            |            |
| antes de que tuvieran más opciones.         | 45         |
| Sus rostros lo dirán a tus sentidos,        |            |
| lo mismo que sus voces pueriles,            |            |
| si bien los miras y les das oídos.          | 48         |
| Mas no quiero que dudes y vaciles;          | •          |
| que yo he de desatar el nudo fuerte         |            |
| que atan tus pensamientos tan sutiles.      | 51         |
| 1                                           | J-         |

#### la venida de Cristo.

33] San Juan Bautista, que murió dos años antes que Cristo y le esperó en los infiernos hasta que éste murió y bajó a ellos. 48] Se trata de las almas de los inocentes.

Dentro all'ampiezza di questo reame casual punto non puote aver sito, se non come tristizia o sete o fame; 54 ché per etterna legge è stabilito quantunque vedi, sí che giustamente ci si risponde dall'anello al dito. 57 E però questa festinata gente a vera vita non è sine causa intra sé qui piú e meno eccellente. 60 Lo rege per cui questo regno pausa in tanto amore ed in tanto diletto, che nulla volontà è di piú ausa, 63 le menti tutte nel suo lieto aspetto creando, a suo piacer di grazia dota diversamente; e qui basti l'effetto. 66 E ciò espresso e chiaro vi si nota nella Scrittura santa in quei gemelli che nella madre ebber l'ira commota. 69 Però, secondo il color de' capelli, di cotal grazia l'altissimo lume degnamente convien che s'incappelli. 72 Dunque, sanza merzé di lor costume, locati son per gradi differenti, sol differendo nel primiero acume. 75 Bastavasi ne' secoli recenti con l'innocenza, per aver salute,

69] No todos los inocentes gozan de igual grado de beatitud, pues, misteriosamente, Dios dota a cada persona de más o menos gracia, de diferente carácter más o menos grato a Él, como demuestra el caso de Esaú y Jacob, dos gemelos, el primero aborrecido por Dios, el otro su predilecto. Sobre su ira en el claustro materno, se lee en Génesis xxv. 21, que «collide-

### 52-77] Cielo X: Ángeles y bienaventurados

| La amplitud de este reino es de tal suerte |    |
|--------------------------------------------|----|
| que en él nada casual yo te concedo,       |    |
| sino como tristeza o sed o muerte;         | 54 |
| y que es eterna luz decirte puedo          |    |
| cuanto aquí ves, y encaja justamente       |    |
| como el anillo corresponde al dedo.        | 57 |
| Y por esta razón, la precoz gente          |    |
| no es sin causa, en la vida jubilosa,      |    |
| entre sí más o menos excelente.            | 6o |
| El rey por quien el reino este reposa      |    |
| en tanto amor y en tan subido afecto,      |    |
| que más placeres desear no osa,            | 63 |
| las mentes todas en su ledo aspecto        |    |
| creando, a su placer de gracia dota        |    |
| diversamente; y baste aquí el efecto.      | 66 |
| Y esto lo expresa claro y bien lo anota    |    |
| la Escritura, al pintar la ira de aquellos |    |
| gemelos, que en la madre se alborota.      | 69 |
| Mas, según el color de los cabellos        |    |
| de gracia tal, conviene que la lumbre      |    |
| de las alturas se encabelle en ellos,/     | 72 |
| Así, sin la merced de su costumbre,        | •  |
| se colocan en grados diferentes,           |    |
| sólo por causa del primer vislumbre.       | 75 |
| Para lograr salud, en los recientes        | ,, |
| siglos, se requirió, con la inocencia,     |    |

bantur in utero eius parvuli».

75] Es decir, sólo por causa del primer destellar de la gracia de Dios.

77] Los siglos recientes no son los más cercanos a la acción del poema, sino los que inauguraron los tiempos, los primeros siglos.

78 solamente la fede de' parenti. Poi che le prime etadi fuor compiute, convenne ai maschi all'innocenti penne  $8\tau$ per circuncidere acquistar virtute. Ma poi che 'l tempo della grazia venne, sanza battesmo perfetto di Cristo, tale innocenza là giú si ritenne. 84 Riguarda omai nella faccia che a Cristo piú si somiglia, ché la sua chiarezza 87 sola ti può disporre a veder Cristo». Io vidi sopra lei tanta allegrezza piover, portata nelle menti sante create a trasvolar per quella altezza, 90 che quantunque io avea visto davante di tanta ammirazion non mi sospese, né mi mostrò di Dio tanto sembiante; 93 e quello amor che primo li discese, cantando «Ave, Maria, gratia plena», 96 dinanzi a lei le sue ali distese. Rispuose alla divina cantilena da tutte parti la beata corte, sí ch'ogni vista sen fe' piú serena. 99 «O santo padre, che per me comporte l'esser qua giú, lasciando il dolce loco nel qual tu siedi per etterna sorte, 102 qual è quell'angel che con tanto gioco guarda nelli occhi la nostra regina, innamorato sí che par di foco?» 105 Cosí ricorsi ancora alla dottrina di colui ch'abbelliva di Maria

84] V. Inf. IV. 25-42.

## 78-107] Cielo X: Ángeles y bienaventurados que los padres, no más, fueran creyentes.

78 Más tarde, se aumentaba la potencia del plumaje inocente masculino 81 de la circuncisión con la asistencia. Mas cuando el tiempo de la gracia vino, sin el bautismo ritual de Cristo, a la inocencia el Limbo le convino. 84

Contempla ahora la faz que más a Cristo se asemeja, pues sólo su luz pura puede predisponerte a ver a Cristo».

Sobre ella vi llover tanta ventura, llevada por las mentes exultantes hechas para volar a tanta altura,

que todo lo que había visto antes no tanta admiración me despertaba, ni vi cosas a Dios tan semejantes;

y el amor que primero a ella bajaba cantando «Ave Maria, gratia plena», ante ella sus dos alas desplegaba.

Repuso a la divina cantilena la corte celestial de lado a lado, y toda vista se hizo más serena.

«Oh santo padre, que por mí has dejado el dulce escaño, y has bajado luego, en que por suerte eterna estás sentado,

¿qué ángel es ese que con tanto juego de la reina la faz mira divina, enamorado hasta fingirse fuego?»

Así acudí de nuevo a la doctrina del que se embellecía de María

87

90

93

96

99

102

105

come del sole stella mattutina. то8 Ed elli a me: «Baldezza e leggiadria quant'esser puote in angelo ed in alma, tutta è in lui; e si volem che sia, III perch'elli è quelli che portò la palma giuso a Maria, quando 'l Figliuol di Dio carcar si volse della nostra salma. 114 Ma vieni omai con li occhi si com'io andrò parlando, e nota i gran patrici di questo imperio giustissimo e pio. 117 Quei due che seggon là su piú felici per esser propinquissimi ad Augusta, son d'esta rosa quasi due radici: 120 colui che da sinistra le s'aggiusta è il padre per lo cui ardito gusto l'umana specie tanto amaro gusta; 123 dal destro vedi quel padre vetusto di Santa Chiesa a cui Cristo le chiavi 126 raccomandò di questo fior venusto. E quei che vide tutti i tempi gravi, pria che morisse, della bella sposa che s'acquistò con la lancia e coi chiavi, 129 siede lungh'esso, e lungo l'altro posa quel duca sotto cui visse di manna la gente ingrata, mobile e retrosa. 132 Di contr'a Pietro vedi sedere Anna tanto contenta di mirar sua figlia, che non move occhio per cantare osanna; 135 e contro al maggior padre di famiglia

<sup>114]</sup> Se trata del arcángel San Gabriel.

<sup>123]</sup> Adán.

<sup>126]</sup> San Pedro.

#### 108-136] Cielo X: Ángeles y bienaventurados

| como del sol la estrella matutina.           | 108 |
|----------------------------------------------|-----|
| Y él: «Cuanta intrepidez y gallardía         |     |
| puede haber en un ángel y en un alma,        |     |
| tiene; y de ello esta corte se gloría,       | III |
| porque a María le bajó la palma              |     |
| cuando el Hijo del Todopoderoso              |     |
| se quiso aparejar con nuestra jalma.         | 114 |
| Pon los ojos ahora en lo que gloso           |     |
| y ve a la aristocracia jubilosa              |     |
| de este imperio justísimo y piadoso.         | 117 |
| De aquellos dos la vida es más dichosa       |     |
| por hallarse muy cerca de la Augusta,        |     |
| y son casi raíces de esta rosa:              | 120 |
| aquel que a mano izquierda se le ajusta      |     |
| el padre es por cuyo ardido gusto            |     |
| la especie humana tanto amargor gusta;       | 123 |
| mira a la izquierda a aquel padre vetusto    |     |
| de la Iglesia, a quien Cristo las dos llaves |     |
| recomendó de este rosal venusto.             | 126 |
| Y aquel que vio todos los tiempos graves,    |     |
| vivo aún, de la esposa que ganada            |     |
| fue con clavos y lanza, como sabes,          | 129 |
| está a su lado; y síguele en la grada        |     |
| el que le dio el maná a la caravana          |     |
| de gente ingrata, móvil y obstinada.         | 132 |
| Sentada frente a Pedro, encuéntrase Ana,     |     |
| que, tan contenta de mirar a su hija,        |     |
| no mueve un ojo mientras canta hosanna;      | 135 |
| junto al padre mayor se regocija             |     |
|                                              |     |

130] San Juan Evangelista, autor del Apocalipsis.
132] Moisés, que alimentó con maná caído del cielo al

pueblo de Israel durante la travesía del desierto.

siede Lucia, che mosse la tua donna, 138 quando chinavi, a ruinar, le ciglia. Ma perché 'l tempo fugge che t'assonna, qui farem punto, come buon sartore che com'elli ha del panno fa la gonna; 141 e dirizzerem li occhi al primo amore, sí che, guardando verso lui, penetri quant'è possibil per lo suo fulgore. I44 Veramente, ne forse tu t'arretri movendo l'ali tue, credendo oltrarti, orando grazia conven che s'impetri; 147 grazia da quella che puote aiutarti; e tu mi seguirai con l'affezione, sí che dal dicer mio lo cor non parti». 151 E cominciò questa santa orazione:

138] V. Inf. 11. 97 n y Purg. 1x 55 n.

139] No olvidemos que, según la tradición cristiana, San Pablo fue raptado a los cielos. Pues bien, hablando de este rapto, San Agustín escribió su célebre «quasi dormens vigilaret», que

### 137-151] Cielo X: Ángeles y bienaventurados

| Lucía, que a tu dama ha recurrido          |     |
|--------------------------------------------|-----|
| cuando en el suelo vio tu vista fija.      | 138 |
| Mas huye el tiempo en el que estás dormido | -   |
| y, haciendo punto, al sastre imitar quiero |     |
| que según tiene paño hace el vestido;      | 141 |
| alza los ojos al amor primero              |     |
| y en él penetra, su fulgor mirando,        |     |
| cuanto a la mente humana es hacedero.      | 144 |
| Puede ser que, tus alas meneando,          |     |
| te retrases, creyendo adelantarte;         |     |
| por eso has de pedir la gracia orando:     | 147 |
| gracia de aquella que podrá ayudarte;      |     |
| y has de seguirme con ternura tanta        |     |
| que tu alma de mi voz nunca se aparte».    |     |
| Y luego comenzó esta oración santa:        | 151 |

aquí parece aplicarse Dante a sí mismo, no en el sentido de que la materia de su poema sea producto de un sueño, sino para describir su rapto místico (o intelectual).

### CANTO XXXIII

«Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta piú che creatura, termine fisso d'etterno consiglio, 3 tu se' colei che l'umana natura nobilitasti sí, che 'l suo fattore 6 non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'etterna pace cosí è germinato questo fiore. 9 Qui se' a noi meridiana face di caritate, e giuso, intra i mortali, se' di speranza fontana vivace. 12 Donna, se' tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia ed a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. 15 La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate т8 liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. 21 Or questi, che dall'infima lacuna dell'universo infin qui ha vedute le vite spiritali ad una ad una, 24 supplica a te, per grazia, di virtute tanto, che possa con li occhi levarsi

# CANTO XXXIII

| 3       |
|---------|
|         |
|         |
| 6       |
|         |
|         |
| 9       |
|         |
|         |
| 12      |
|         |
|         |
| 15      |
|         |
|         |
| 18      |
|         |
|         |
| 21      |
|         |
|         |
| 24      |
|         |
|         |
| Cielo X |
|         |

piú alto verso l'ultima salute. 27 E io, che mai per mio veder non arsi piú ch'i' fo per lo suo, tutti miei prieghi ti porgo, e priego che non sieno scarsi, 30 perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità co' prieghi tuoi, sí che 'l sommo piacer li si dispieghi. 33 Ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani, 36 dopo tanto veder, li affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani: vedi Beatrice con quanti beati per li miei preghi ti chiudon le mani!» 39 Li occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'orator, ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati; 42 indi all'etterno lume si drizzaro, nel qual non si dee creder che s'invii per creatura l'occhio tanto chiaro. 45 E io ch'al fine di tutt'i desii appropinquava, sí com'io dovea, 48 l'ardor del desiderio in me finii. Bernardo m'accennava e sorridea perch'io guardassi suso; ma io era già per me stesso tal qual ei volea; 51 ché la mia vista, venendo sincera, e piú e piú intrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera. 54 Da quinci innanzi il mio veder fu maggio che 'l parlar mostra, ch'a tal vista cede,

48] Parece que el sentido de estos versos es que, a consecuencia de su contemplación, ya tan próxima, el poeta calma sus

## 27-56] Cielo X: Ángeles y bienaventurados

| levantarse hacia la última salud;                                                  | 27      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| y yo, que por mi ver jamás ardí                                                    |         |
| más que por su mirar, bueno es que ruegue                                          |         |
| y que mi ruego te complazca a ti,                                                  | 30      |
| para que toda nube le despegue                                                     |         |
| de su mortalidad el ruego tuyo                                                     |         |
| y así el sumo placer se le despliegue.                                             | 33      |
| Y aún pedirte deseo, oh reina cuyo                                                 |         |
| desear es poder, que guardes sanos,                                                |         |
| tras tanto ver, su amor y el celo suyo.                                            | 36      |
| Venza tu guardia a móviles humanos:                                                |         |
| ve a Beatriz que con todos los beatos                                              |         |
| tiende hacia ti, por mi oración, las manos».                                       | 39      |
| Y los ojos a Dios santos y gratos,                                                 |         |
| mirando al orador, nos demostraron                                                 |         |
| cuánto ama los devotos alegatos;                                                   | 42      |
| luego a la eterna luz se enderezaron,                                              |         |
| en la que ojos tan claros, digo y creo,                                            |         |
| jamás de criatura se internaron.                                                   | 45      |
| Y yo, que de mi anhelo al apogeo                                                   |         |
| me aproximaba, tal como debía,                                                     |         |
| en mí extinguí el ardor de mi deseo.                                               | 48      |
| Me hizo señas Bernardo, y sonreía,                                                 | •       |
| porque mirase arriba; mas yo era                                                   |         |
| ya por mí mismo tal cual él quería;                                                | 51      |
| pues mi mirada, haciéndose sincera,                                                |         |
| más y más por el rayo penetraba                                                    |         |
| de la luz en sí misma verdadera.                                                   | 54      |
| Mi ver, desde aquel punto, superaba                                                |         |
| a nuestro hablar, que tal visión domeña;                                           |         |
| deseos. De todas formas, el verso ha sido muy discutio<br>sentido podría ser otro. | lo y su |

e cede la memoria a tanto oltraggio. 57 Qual è colui che somnïando vede, che dopo il sogno la passione impressa rimane, e l'altro alla mente non riede, 60 cotal son io, ché quasi tutta cessa mia visione, ed ancor mi distilla 63 nel core il dolce che nacque da essa. Cosí la neve al sol si disigilla; cosi al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla. 66 O somma luce che tanto ti levi da' concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi, 69 e fa la lingua mia tanto possente, ch'una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente; 72 ché, per tornare alquanto a mia memoria e per sonare un poco in questi versi, piú si conceperà di tua vittoria. 75 Io credo, per l'acume ch'io soffersi del vivo raggio, ch'i' sarei smarrito, se li occhi miei da lui fossero aversi. 78 E' mi ricorda ch'io fui piú ardito per questo a sostener, tanto ch'i' giunsi 81 l'aspetto mio col valore infinito. Oh abbondante grazia ond'io presunsi ficcar lo viso per la luce etterna, tanto che la veduta vi consunsi! 84

66] La Sibila de Cumas escribía sus sentencias o predicciones en hojas, y había que recogerlas pronto, porque el viento que entraba en su caverna se las llevaba sin tardar (v. Eneida III. 443-50).

#### 57-84] Cielo X: Ángeles y bienaventurados

| y a la memoria tanto exceso traba.<br>Como aquel que está viendo mientras sueña,                                      | 57 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| que tras el sueño la pasión impresa<br>queda, mientras el resto se desdeña;<br>así yo soy, pues casi toda cesa        | 60 |
| mi visión, y en el pecho me destila<br>el dulzor que probé en la santa mesa.<br>Y como nieve a la que el sol deshila, | 63 |
| así al viento, en las hojas arrastrada,<br>se perdió la sentencia de Sibila.<br>Oh suma luz que estás tan elevada     | 66 |
| sobre el mortal concepto, da a mi mente<br>algo de lo que diste a mi mirada<br>y haz a la lengua mía tan potente      | 69 |
| que una chispa tan sólo de tu gloria<br>pueda dejar a la futura gente;<br>que por tomar un algo a mi memoria          | 72 |
| y por sonar un poco con mi verso,<br>más se concebirá de tu victoria.<br>Creo que por la luz del rayo terso           | 75 |
| y viviente me habría yo perdido<br>si mi mirar le hubiese sido adverso.<br>Recuerdo que por ello más ardido           | 78 |
| fui contemplando, tanto que quedóse<br>mi mirar al valor eterno unido.<br>¡Gracia abundante en la que audaz lanzóse   | 81 |
| mi rostro a sostener la luz eterna,<br>tanto que allí mi vista consumióse!                                            | 84 |

78] Es decir, si mis ojos se hubiesen apartado de ella, a causa de su intensidad, hubiera quedado ciego y sin ver nada (perdido).

Nel suo profondo vidi che s'interna legato con amore in un volume, 87 ciò che per l'universo si squaderna; sustanze e accidenti e lor costume, quasi conflati insieme, per tal modo che ciò ch'i' dico è un semplice lume. 90 La forma universal di questo nodo credo ch'i' vidi, perché piú di largo, dicendo questo, mi sento ch'i' godo. 93 Un punto solo m'è maggior letargo che venticinque secoli alla 'mpresa, che fe' Nettuno ammirar l'ombra d'Argo. 96 Cosí la mente mia, tutta sospesa, mirava fissa, immobile e attenta, e sempre di mirar faciesi accesa. 99 A quella luce cotal si diventa, che volgersi da lei per altro aspetto è impossibil che mai si consenta; 102 però che 'l ben, ch'è del volere obietto, tutto s'accoglie in lei, e fuor di quella è defettivo ciò ch'è li perfetto. 105

87] En este bellísimo terceto se afirma que Dios es la unidad de todo el universo, su origen, su orden, su razón de ser y su fin último.

93] El poeta está en plena visión (Dios se le está revelando hasta donde él puede comprenderle) y cree contemplar «la idea del universo [la forma universal de esa atadura] que está en el pecho de Dios, del cual, como de único nudo, todas las cosas atadas proceden» (Landino).

96] Terceto difícil de interpretar y, como observa Sapegno, de relacionar con el anterior y el posterior. «No parece dudoso sin embargo —observa Mattalia— que el concepto primariamente sugerido es la imposibilidad de decir, tornándose así a insistir,

# 85-105] Cielo X: Ángeles y bienaventurados

| En su profundidad vi que se interna,       |     |
|--------------------------------------------|-----|
| con amor en un libro encuadernado,         |     |
| lo que en el orbe se desencuaderna;        | 87  |
| sustancias y accidentes, todo atado        | •   |
| con sus costumbres, vi yo en tal figura    |     |
| que una luz simple es lo por mí expresado. | 90  |
| La forma universal de esta atadura         |     |
| creo que vi, pues siento que es más largo  |     |
| mi placer, al decirla, y mi ventura.       | 93  |
| Un punto sólo me es mayor letargo          | ),  |
| que veinticinco siglos a la ardida         |     |
| empresa, que admiró a Neptuno, de Argo.    | 96  |
| Así la mente mía, suspendida,              | ,   |
| miraba inmóvil, fija y tan atenta          |     |
| que, mirando, poníase encendida.           | 00  |
| Tanto en aquella luz el gozo aumenta,      | 99  |
| que volverse a buscar distinto aspecto     |     |
| no es posible que nunca se consienta;      | 102 |
| sino que el bien, objeto del afecto,       | 102 |
|                                            |     |
| todo se acoge en ella, y de ella aparte    | TO# |
| es defectivo lo que allí es perfecto.      | 105 |

con total y puntual coherencia, en el doble motivo del no poder decir: insuficiencia y éxtasis actuales del intelecto, en aquel lejano momento operante extra fines, y de la memoria». Estando en estado de letargo místico —éxtasis total de las facultades mentales—, nada podría decir luego de la visión, ya que no pudo analizarla en el momento de producirse. Habría tal vez que interpretar el terceto —esta vez de acuerdo con Sapegno— de la siguiente manera: 'Un instante solo (un punto) es razón para mí de más profundo, total, olvido que lo hayan sido veinticinco siglos para la empresa de los Argonautas, cuando la sombra de la primera nave que surcaba las aguas marinas suscitó el estupor de Neptuno'.

Omai sarà più corta mia favella, pur a quel ch'io ricordo, che d'un fante che bagni ancor la lingua alla mammella. 108 Non perché piú ch'un semplice sembiante fosse nel vivo lume ch'io mirava. che tal è sempre qual s'era davante; III ma per la vista che s'avvalorava in me guardando, una sola parvenza, mutandom'io, a me si travagliava. 114 Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvermi tre giri di tre colori e d'una contenenza: 117 e l'un dall'altro come iri da iri parea reflesso, e'l terzo parea foco che quinci e quindi igualmente si spiri. 120 Oh quanto è corto il dire e come fioco al mio concetto! e questo, a quel ch'i' vidi, è tanto, che non basta a dicer 'poco'. 123 O luce etterna che sola in te sidi. sola t'intendi, e da te intelletta e intendente te ami e arridi! 126 Quella circulazion che si concetta pareva in te come lume reflesso, dalli occhi miei alquanto circunspetta, 129 dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effige; per che'l mio viso in lei tutto era messo. 132

titl] Dios es uno y simplicísimo y es también inmutable (tiene un único semblante), pero conforme la vista del poeta va perfeccionándose a causa de la propia luz divina que mira, va viendo cada vez más, como si se produjera un cambio. La revelación última también es progresiva.

# 106-132 | Cielo X: Angeles y bienaventurados

| Menos aquí, lector, podré contarte,       |     |
|-------------------------------------------|-----|
| de aquello que recuerdo, que un infante   | 0   |
| cuya lengua en la teta ejerce su arte.    | 108 |
| No porque más que un único semblante      |     |
| viese en la viva luz que yo miraba,       |     |
| que tal es siempre cual será adelante;    | 111 |
| mas por la vista que se avaloraba         |     |
| en mí, mirando sólo su apariencia         |     |
| que, cuando yo cambié, se me cambiaba.    | 114 |
| En la profunda y clara subsistencia       |     |
| de la alta luz tres giros distinguía      |     |
| de tres colores y una continencia;        | 117 |
| cual iris de iris, uno parecía            |     |
| reflejo de otro, y el tercero un foco     |     |
| que de uno y otro por igual venía.        | 120 |
| Corto es mi verbo, y no llega tampoco     |     |
| a mi concepto! Y éste, si a esas llamas   |     |
| se compara, no basta decir 'poco'.        | 123 |
| Oh eterna luz que en ti sola te inflamas, |     |
| sola te entiendes, y por ti entendida     |     |
| y entendedora, te complaces y amas.       | 126 |
| En la circulación que concebida           |     |
| lucía en ti cual lumbre reflejada,        |     |
| por mis ojos un tanto circuida,           | 129 |
| dentro de sí, por su color pintada,       |     |
| me parecía ver nuestra figura             |     |
| y de ella no apartaba la mirada.          | 132 |
|                                           |     |

117] La Santísima Trinidad se manifiesta al poeta como tres

círculos de tres colores y una misma dimensión (continencia).

132] Aquel círculo (el segundo) que lucía como reflejado por el primero (vv. 118-9), le pareció al poeta, cuando sus ojos lo hubieron recorrido (circuido) que mostraba en su interior, y de

Qual è 'l geomètra che tutto s'affige per misurar lo cerchio, e non ritrova, pensando, quel principio ond'elli indige, 135 tal era io a quella vista nova: veder volea come si convenne l'imago al cerchio e come vi s'indova; 138 ma non eran da ciò le proprie penne: se non che la mia mente fue percossa da un fulgore in che sua voglia venne. 141 All'alta fantasia qui mancò possa; ma già volgeva il mio disio e'l velle, sí come rota ch'igualmente è mossa, 144 l'amor che move il sole e l'altre stelle.

su mismo color, la efigie humana. Se trata, por lo tanto, del Hijo. Este fenómeno se debe al misterio de la Encarnación, en la que Dios y el hombre se unen indisolublemente, puesto que el Hijo es Dios y Hombre verdadero.

138] Como le es imposible al geómetra resolver el problema de la cuadratura del círculo, así, y con mayor razón, le es imposible a Dante comprender cómo puede ser que la figura humana se halle inscrita en el círculo que representa a la segunda persona de la Santísima Trinidad.

141] Sin embargo, un fulgor procedente de Dios, es decir,

# 133-145] Cielo X: Angeles y bienaventurados

| Lo mismo que al geómetra le apura         |     |
|-------------------------------------------|-----|
| el círculo medir, pero no acaba           |     |
| de encontrar el principio que procura,    | 135 |
| ante la nueva vista, así me hallaba:      |     |
| ver quise de qué forma convenía           |     |
| la efigie al cerco, y cómo en él estaba;  | 138 |
| mas mi vuelo tal fuerza no tenía:         |     |
| sino que golpeada fue mi mente            |     |
| de un fulgor que colmó la avidez mía.     | 141 |
| Y la alta fantasía fue impotente;         |     |
| mas a mi voluntad seguir sus huellas,     |     |
| como a otra esfera, hizo el amor ardiente |     |
| que mueve al sol y a las demás estrellas. | 145 |

un nuevo derramamiento de gracia, hace que el poeta comprenda (colmó la avidez mía) o más bien que sacie su sed de amor.

Dios es el Amor que todo lo mueve, y el poeta, al que ahora se ha revelado por concesión de su gracia, siente que su voluntad está tan acorde con el amor divino como el propio movimiento de las esferas. La cantiga, como las dos anteriores, termina con la palabra estrellas, quizá, pensamos, porque es lo más alto que, en circunstancias normales, puede verse durante la vida mortal.

EXPLICIT
LIBER PARADISI
COMOEDIAE DANTIS ALIGHIERII
FLORENTINI
AB ANGELO CRESPO
METRICE DENUO TRANSLATUS
ATQUE PRAEFATIONE
ADNOTATIONIBUSQUE
ET ALIIS SUBSIDIIS
ORNATUS

# ÍNDICE ALFABÉTICO



ACONA XVI. 65 Acquasparta V. Matteo d'Acquasparta Adán vii. 26 y n, 148 y n; xIII. 37-9 y n, 83 y n; xxvi. 81-142, 84 y n; xxvii. 10-2 y n; xxxII. 121-3 y n, 136 Adige 1x, 44, 45 n Adimari, familia de los xvi. 115-20 y n Adriático, Mar xx1. 123 Agamenón v. 69-72 y n Agapito I vi. 16-8 y n Agustín, San x. 120 y n; XXXII. 34 Agustín de Asís XII. 130 y n Akón VII de Noruega xix. 140 y 141 n Alba Longa vi. 37-9 y n Alberichi, familia de los xvi. 88-90 y *n* Alberto I de Austria xix. 115-7 y n Alberto Magno, San x. 97-9 albigenses x11. 94-6 y n Alcides V. Hércules Alcmeón Iv. 103-5 y n Alessandro Novello 1x. 53-60 Alighiero xv. 91-6 y n Alpes vi. 51 y n

Ambrosio, San x. 120 n Amiclates x1. 68, 69 n Amidei, familia de los xvi. 136-9 y n Ana, Santa xxxII. 133-5 Anacleto, San xxvII. 41 y n Ananías xxvi. 12 y n Anañi, el de V. Bonifacio VIII Anfiarao IV. 104, 105 n Angeles xxvIII. 53 y ss., 54 n, 93 n, 118 n, 129 y n, 132 y n; xxix. 18 y n, 31 y ss., 33 y n, 45 y n, 51 y n, 72 y n, 81 y n, 138 y n, 145 y n; xxx. 43 y ss., 45 y n, 69 y n; xxx1. 13 y ss. Aníbal vi. 50, 51 n Anquises xv. 25-7 y n; XIX. 132 y n Anselmo de Aosta x11. 137 Antandro vi. 67, 69 nAntonio, San xxix. 124 Apóstoles xxIII. 74 y n Apolo I. 14 y n, 31-2, 33 n; 11. 9 y n árabes vi. 49 Arca, familia dell' xv1. 92-3 Arca de la Alianza xx. 39 Arcadio xxx1. 33 y n Arcángeles xxvIII. 124-5

Ardinghi, familia de los xvi. 92-3 y n Argo xxxiii. 96 y n Argonautas II. 16-8 y n; xxxIII. 96 y n Ariadna xiii. 15 y n Aries xxvIII. 117 y n; xxix. 2, 6 nAristóteles vIII. 120 y n; xxvi. 39 n Arno xI. 106 Arrigucci, familia de los xvi. Arrio de Alejandría xIII. 127 y n Asís x1. 43-54, 48 y n Atenas xvii. 47, 48 n Atlántico, Océano xxvII. 82-3, 84 n Augusto (Cayo Julio César Octaviano) vi. 73-81, 75 y n, 78 y n, 81 y n Ausonia, cuerno de viii. 61

BABEL, TORRE DE XXVI.

124 n, 125
Babilonia XXIII. 135
Baco XIII. 25
Baldo de Aguglione XVI.

55-6 y n
Bañorregio XII. 128
bárbaros XXXI. 31-6, 33 n
Bari VIII. 62
Bartolomeo della Scala XVII.

71-2 y n
Barucci, familia de los XVI.

104
Beatriz I. 46 y ss., 86 y n;

II. 22 y ss.; III. 23-33, 127; IV. 13-4, 15 n, 139; v. 1-123; vii. 11-148; viii. 13-5, 41-2; 1x. 16-8; x. 36-7, 52-4, 60; xi. 11; xvi. 9-18, 79-80, 84; xv. 31-6, 70-2; xvi. 13-5; xvii. 5, 7-12, 29; xvIII. 4-6, 14-21, 53-7; xxI. I y ss.; xxII. I y ss.; XXIII. 10 y ss.; xxiv. 1-57; xxv. 16 y ss.; xxvi. 10 y ss., 12 y n, 111 y n, 118 y n; xxvII. 34, 76 y ss.; xxvIII. 3, 11-2, 40 y ss.; xxix. 7-145; xxx. 14, 16-45, 128-48; xxx1. 56, 59, 64, 66, 71-93, 78 y n; xxxiii. 9, 137; xxx111. 38-9 Beda el Venerable x. 131-2 y n Belisario vi. 25-7 y n Belo 1x. 97, 99 n Bellincion Berti xv. 112-4 y n; xvi. 99 y n, 120 y n Benito de Nursia, San xxII. 28-51, 61-99, 42 y n; **XXXII.** 34 Bernardo de Claraval, San xxx1. 59-69, 94-102 y n, 110-7, 139-42; xxxII. 1-87, 109-50; xxxIII. 1-39, 49-51 Bernardo de Quintavalle xi. 79-81 y *n* Bernardón, Pedro V. Pedro Bernardón Bindo xxix. 103 y nBoecio x. 124-9 y n Bohemia xix. 125

Bonifacio VIII 1x. 126; XXVII. 22-7, 22 y n; XXX. 148 y n Bóreas xxvIII. 81 Borgo xvi. 133 Bostichi, familia de los xvi. 92-3 y n Breno vi. 43-4 y n Brenta 1x. 27, 33 n Briso de Heraclea XIII. 124-5 y n Bruto vi. 74, 75 n Buenaventura de Bañorregio, San x11. 28-145, 31 y n, 129 y n Buendelmonti, Buendelmonte dei xvi. 139 n, 140-7 Buendelmonti, familia de los xvi. 66 y *n* Bujia 1x. 91, 93 n

CACCIAGUIDA XV. 28-30, 37-69, 97-148, 135 y n; xvi. 30-154; xvII. 5, 28, 35-99, 121-42; xvIII. 2, 28-36, 50-1 Cádiz xxvII. 82, 84 nCagnano 1x. 49, 51 n Cahorsino, el V. Juan XXII Cain 11. 51 y n Cairo (monte) xxII. 37-9 y n Calahorra xII. 52-4 y n Caleruega V. Calahorra Calfucci, familia de los xvi. 106 Calixto I xxvII. 43-5 y nCampi xvi. 50 y n Campos Elíseos xxvi. 118-20 y n

Cáncer xxv. 101-2 y n Cangrande della Scala xvii. 76-92, 78 y n Cáñano V. Cagnano Caponsacco xvi. 122 Capricornio xxvII. 68-9 y n Caridad xx. 127-9 y n Carlomagno vi. 96 y n; XVIII. 43 Carlos I de Anjou viii. 72 y n Carlos II de Anjou vi. 106-8 y n; xix. 127-9 y n; xx. 63 y n Carlos Martel vIII. 32 y ss., 57 y n, 66 y n, 72 y n; IX. I-4 Carnero V. Aries Casal V. Ubertino da Casale Casio vi. 74, 75 n Cassino xxII. 37, 39 nCataluña vIII. 77-8 y n Catellini, familia de los xvi. 88-90 y n Catona viii. 62 Catria xx1. 109-11 y n Cefas V. Pedro, San Cerchi, familia de los xv1. 65, 66 n, 95, 99 nCertaldo xvi. 50 y n César (Cayo Julio) vi. 57-72, 66 y n, 69 y n; xi. 67-9 y n César (título imperial) 1. 29; vi. 10, 86-7 y n; xvi. 59 Cieldauro x. 128 Cincinato xv. 129 y n Cinghela dei Tosinghi xv. 128-9 y n

Ciprina viii. 2-3 y n, 4-6 Cirra 1. 16, 17, 18 n, 36 y n Clara de Asís, Santa III. 97-120, 99 n Clemencia ix. i y n Clemente V xvII. 82-3, 84 n; xxvII. 58-9 y n; xxx. 142-8 y n Cleopatra vi. 76-8 y n Climene xvII. 1-3 y n Cojo, el V. Carlos II de Anjou Colcos V. Cólquide Colonia x. 99 y n Cólquide 11. 17, 18 n Conrado III emperador xv. 139-44, 141 y n Constantino el Grande vi. 1-2, 3 n; xx. 55-60 y n Constanza III. 109-20 y n; IV. 97 Conti V. Guidi, familia de Cornelia xv. 129 y n Corso Donati III. 106-7 y n IX. 98, 99 n Creusa cristianos v. 73; x11. 37, 41; xix. 109; xxvii. 46-8, 51 y n Cristo 11. 42 y n; v1. 14-5 y n; vii. 30-3, 119; ix. 120; x. 1; xi. 64 y n, 72, 102, 107; XII. 37, 71, 73, 75; XIII. 27, 40 y n, 55, 83 y n, 111; xIV. 104, 106, 108; XVII. 33, 51; XIX. 72, 104, 106, 108; xx. 47, 105 y n; xxIII. 72, 73, 104-5; xxIV. 2, 35, 59 y n; xxv. 15, 33 y n,

41, 112-4 y n, 128 y n;
xxvi. 53; xxvii. 1, 24, 40,
49; xxix. 97-102 y n, 109-11;
xxxi. 3, 104 n, 107-8;
xxxii. 20, 24 y n, 27 y n, 83,
85, 87, 113, 125; xxxiii. 1,
131-2 y n, 138 y n
Croacia xxxi. 103, 104 n
Cunizza da Romano ix. 1366, 33 y n
Cupido viii. 7-9 y n

CHIANA XIII. 23 y n
Chiaramontesi, familia de los
xvi. 105 y n
Chiascio xi. 43-4, 48 n
Chiusi xvi. 75

DAFNE I. 25 y n, 32-3 y n Daniel IV. 13-5 y n; xxix. 133-5 y n Danubio viii. 65 David xx. 37-42, 39 y n; xxv. 71-2 y n; xxxII. 11-2 y n Deci, familia de los vi. 47 n, 48 Decretales ix. 134-5 y n Dédalo viii. 125-6 y n Demofonte 1x. 101, 102 n Desiderio vi. 94-5, 96 n Diana x. 67-9 y n; xx111. 26 n Dido viii. 9 y n; ix. 97, 99 n Dione viii. 7-8, 9 n; xxii. 144 y n Dionís de Portugal xix. 139, 141 n

Dionisio Aeropagita x. 115-7 y n; xxvIII. 130-2 y n, 133, 136-9 y *n* Dionisos XIII. 25 y nDios 1. 74, 105, 121; 11. 29, 42; III. 32, 69 y n, 84, 86, 87, 90, 108; IV. 45, 96, 116, 118, 123 y n, 125-6 y n; v. 7, 19, 27, 28; vi. 5, 23, 88, 110, 121; VII. 30-3, 35, 47, 56, 64, 80, 91, 103, 109, 115, 119, 143; VIII. 87 y n, 90, 97, 100; IX. 8, 62, 73, 105; x. 3, 11, 50-1 y n, 56, 140; xi. 20, 28; xii. 17, 18 n, 93, 132; XIII. 33, 44, 56, 79-81, 87; xiv. 47, 90, 96 y n; xv. 6, 29, 50-1 y n, 74 y n; xvi. 35, 143; xvii. 17, 33; XVIII. 4, 129; XIX. 29, 40-2 y n, 64, 86, 101, 105; xx. 110, 122, 134, 138; xxi. 87, 92, 114; xxii. 80, 83, 95; xxIII. 20, 37-9 y n, 114, 137; XXIV. 4, 9, 113, 130-2; xxv. 11, 54 y n, 63, 72, 74 y n, 90; xxvi. 16, 17, 38-9 y n, 40-2 y n, 48, 56, 65, 83, 106, 109-11 y n, 134-8 y n; xxvii. 1, 24, 57, 61, 105; xxvIII. 16 y n, 25-7 y n, 41-5, 51 n, 95, 128-9 y n;  $xx_{1}x$ , 12 y n, 18 y n, 20-1, 29, 77-8 y n, 136-8 y n, 142-5 y n; xxx. 53, 97-9, 100-1, 122-3, 145, 148 n; XXXI. 28-31, 104 n, 107-8; xxx11. 61-3, 93, 113, 142-3; XXXIII. 5 Y

ss., 87 y n, 93 y n, 111 y n, 146 y n Dominaciones xxvIII. 122 Domingo de Guzmán, San x. 95; xi. 35, 38-9, 118-20, 121 y n; x11. 32-126, 31 y n, 66 y n, 105 y n, 114 y n dominicos xII. 66 y n Donati, Corso V. Corso Donati Donati, Piccarda V. Piccarda Donati Donato x11. 138 y n Donato, Ubertino V. Ubertino Donato Durazzo vi. 64, 66 n EBRO IX. 89, 90 n Eco xII. 14-5 y n Eduardo II de Inglaterra XIX. 122-3 y n Egidio de Asís xI. 83, 84 n Egipto xxv. 55, 57 nEliseo xv. 136-7 y n Elíseo xv. 27 Ema xvi. 143 y n Empíreo 1. 4 y n; 11. 112-4

100-20; xxx. 38-9 y n
Eneas vi. 3 y n; xv. 27 y n
Enrique II de Chipre xix.

147 y n
Enrique VII de Luxemburgo
xvii. 82-4 y n; xxx. 133-8
y n, 144, 148 n
Enrique de Susa xii. 83, 85 n
Erifile iv. 104, 105 n

y n; iv. 33 y n; xxii. 61-72,

67 n; xxiii. 108; xxvii.

Esaú vIII. 130-1, 132 n; xxxII. 68-9 y n Escipión vi. 52-4 y n; xxvii. 61-2 y n España vi. 64, 66 n, 71, 72 n; XIX. 125 Esperanza xx. 127-9 y n Espíritu Santo III. 52-3; x. 1-2; x111. 57; xiv. 76; xx. 38; XXI. 127-8, 129 n; xxIII. 37-9 y n; xxiv. 91-2, 138; xxvii. 1; xxix. 41-2; xxxIII. 119 Esteban II de Bosnia xix. 140-1 у п Europa xII. 48; xxVII. 83-4 euro viii. 69-71 y n Eva vii. 148 y n; xiii. 39 y n; xxx11. 5-6 y n Ezequías xx. 49-54, 51 y n

FABI, FAMILIA DE LOS VI.
47 n, 48

Faetón xvII. I-3 y n; xxxI.
125, 126 n

Famagusta xix. 145-7 y n

Farsalia vI. 65, 66 n

Fazio de Signa xvI. 56 y n

Fe xx. 127-9 y n

Federico II de Aragón xix.
130-8 y n, 132 y n; xx. 63 y n

Federico II emperador III.
120 y n

Fedra xvII. 46-7, 48 n

Feghine xvI. 50 y n

Felipe el Hermoso de Francia xix. 120 y n Félix (padre de Santo Domingo de Guzmán) x11. 79, 81 Feltre 1x. 52, 60 n Fernando IV de Castilla y León xix. 124-5, 126 n Ferrara xv. 137 n Fiésole xv. 126; xv1. 122 Fifanti, familia de los xvi. Fílide 1x. 100-1, 102 n Filippi, familia de los xvi. 89-90 y n Florencia ix. 127-32 y n; xv. 97-129; xv1. 26 y n, 84, 111, 136, 144, 145, 149; xvii. 48; xxv. 5 y n; **xxx1.** 39 Folquet de Marselha 1x. 37-42 y n, 67-142, 82 y n Francia xv. 120 Francisco de Asís, San xI. 37-117, 43 y n, 48 y n; XIII. 33; XXII. 90; XXXII. 35 Fuente Avellana, monasterio de Santa Cruz de xxi. 110-1 y n

GABRIEL, ARCÁNGEL IV.
47; IX. 138; XXIII. 94 n;
XXXII. 103-14 y n
Gaeta VIII. 62
Galaxia XIV. 99 y n
Galicia XXV. 18 y n
Galigaio XVI. 101-2 y n
Galli, familia de los XVI. 105
Galluzzo XVI. 53 y n

Ganges x1. 51 Gascón, el V. Clemente V Géminis xxII. III y n, II7 y n, 152; xxvii. 98-9 y n Gianno della Bella xvi. 127-32 y n gibelinos v1. 32-3 y n, 97-9 y n, 101-2 y n, 103-5 Ginebra xvi. 15 y n Giuda xvi. 123 Giuochi, familia de los xvi. 104 Glauco 1. 68-9 y n Godofredo de Buillón xvIII. 47, 48 n Graciano x. 104-5 y n Greci, familia de los xvi. 89-90 y n Gregorio Magno, San xxviii. 133-5 y n Gualdo xI. 48 y n Gualterotti, familia de los xvi. 133-5 güelfos v1. 32-3 y n, 97-9 y n, 100-2 y n, 107 Guidi, familia de los xvi. 64 y n Guido Guerra xvi. 98, 99 n Guillermo de Orange xviii. 46, 48 *n* Guillermo II de Sicilia xx. 62-3 y n

HEBREOS V. Judíos Héctor vi. 68, 69 n Helice xxxi. 32-3 y n Helios V. Sol Hércules ix. 102 y n Hiperión xxII. 142, 144 n Hipólito xVII. 47, 48 n hispanos xxIX. 101 Honorio III xI. 98-9 y n Hugo de San Víctor xII. 133 y n Hungría VIII. 65, 66 n; xIX. 142-3, 144 n

ícaro viii. 126 y n Ifigenia v. 70-2 y n Iglesia IV. 46; V. 35, 36 n, 77; vi. 22, 94-6 y n; x. 108; xi. 32-3; xii. 107; xxii. 82-4; xxv. 52; xxvii. 40 y ss.; XXXI. 3; XXXII. 125, 128 Iluminado de Rieti XII. 130 Importuni, familia de los xvi. 133-5 indios xxix. 101 Indo xix. 70 Infangato xvi. 123 Inglés, el V. Eduardo II de Inglaterra Inocencio III x1. 92-3 y n Inzino xi. 44, 48 nIole 1x. 102 y n Iris xII. 12 y n; xxvIII. 32 y n Isaías xxv. 91-3 y n Isere vi. 59, 60 n Isidoro de Sevilla, San x. 131-2 y n isla del fuego V. Sicilia Italia ix. 25-7, 33 n; xxi. 106, 111 n; xxx. 138 y n

JACOB VIII. 131, 132 n; xx11. 70-2; xxx11. 68-9 y nJaime II de Aragón xix. 137-8 y n Jaime de Mallorca xix. 137-8 Jano vi. 81 y n Jasón 11. 18 y *n* Jefté v. 66-8 y n Jerjes vIII. 124, 126 n Jerónimo, San xxix. 37-9 Jerusalén xxv. 56, 57 n Jesucristo V. Cristo Joaquín de Fiore x11. 140-1 Jordán xxII. 94-6 y nJosué IX. 125, 126 n; XVIII. 37 Jove 1v. 62 Juana (madre de Santo Domingo de Guzmán) x11. 8о-т у *п* Juan Bautista, San IV. 29; xvi. 26 y n, 47 y n; xviii. 134-5, 136 n; xxx11. 31-3 y n Juan XXII xviii. 130 y n Juan Crisóstomo, San x11. 137 y n Juan Evangelista, San Iv. 29; xxiv. 126 y n; xxv. 33 y n, 94-6, 65 y n, 100-29, 114 y n, 123 y n, 132 y n; xxvi. 2-12 y n, 19-24, 46-51; xxv11. 10-2 y n; xxxII. 127-30 y n Juba vi. 70, 72 n Judas Macabeo xviii. 40 judíos v. 49-51 y n, 81 y n; VII. 47; XXIX. 102

Judit xxxII. 10

Juno XII. 12 y n; xxvIII. 32
y n

Júpiter (dios) V. Jove

Júpiter (planeta) xvIII. 68-9
y n, 70 y n, 95, 111 y n,
115-23; xx. 8 y n, 17;
xxII. 145-7 y n; xxvII. 14-5
y n

Justiniano v. 115-20, 121-2,
130-2; vI. 10 y ss., 12 n,
18 n, 27 n

LACTANCIO X. 120 n Lamberti, familia de los xvi. 109-11 y n Lapo xxix. 103 y nLapo Saltarello xv. 128-9 y n latinos vi. 57 Latona x. 67, 69 n; xxII. 139-41 y n; xxix. 1-6 y nLavinia vi. 3 y n Leda xxvii. 98-9 y n Leo xvi. 37-9 y n; xxi. 14-5 y n Letrán xxxx. 36 y n Libra xxix. 2, 6 n Limbo xxx11. 84 Lino, San xxv11.41 y nLoira vi. 59, 60 n Lombardo, Pedro V. Pedro Lombardo Lorenzo, San iv. 83, 84 n Lucía, Santa xxxII. 136-8 y n Lucifer 1x. 127-9, 132 n; xix. 46-8; xxix. 56-7 y n Lucrecia vi. 41 y n Luna 1. 115; 11. 30-148 y n;

x. 67-9 y n; xvi. 82; xxii. 139-41 y n; xxiii. 25-7 y n; xxvii. 132; xxviii. 20; xxix. 1-6 y n, 97-9
Luni xvi. 73

MACABEO, JUDAS V. Judas Macabeo Macario de Alejandría xxII. 49 y n Magra 1x. 89, 90 n Malehaut, dama de xvi. 14-5 Malta, cárcel de 1x. 54, 60 n Mario Victorino x. 120 n Mar Rojo vi. 79, 81 n; xxii. 95, 96 n Marsella ix. 92-3 y nMarsias 1. 20-1 y n Marte (dios) IV. 63; VIII. 132 y n; xvi. 47 y n Marte (planeta) xvi. 86-7 y n, 101; xvi. 38-9 y n; xxii. 145-7 y n; xxvII. 13-5 y n Matteo d'Acquasparta xII. 124-6 y n Maya xxi, 143-4 y nMediterráneo, Mar viii. 63; IX. 82-7 y n Meliso de Samos XIII. 124-5 Melquisedec vIII. 125, 126 n Mercurio (dios) IV. 63 Mercurio (planeta) v. 128-9 y n; vi. 112; xxii. 144 y n Miguel, San IV. 47 Minerva II. 9 y n

Minos XIII. 15 y n

Módena vi. 75 y n

Moisés Iv. 29; XXIV. 136;

XXVI. 41-2 y n; XXXII. 130-2

y n

Montemalo (Monte Mario)

XV. 109-10, 111 n

Montemurlo XVI. 64 y n

Moronto XV. 136-7 y n

Mucio Escévola IV. 84 y n

Musas I. 14 n; II. 8, 9 n;

XVIII. 33, 82-7 y n; XXIII.

55-60 y n

NABUCODONOSOR IV. 14-5 Narciso III. 18 y n Natán x11. 136 y *n* Navarra xix. 143-4 y n Nazaret 1x, 137 Nemrod xxvi. 124 n, 126 Neptuno xxxIII. 96 y n Nerli, familia de los xv. 115-7 y n Nicosia xix. 145-7 y nNilo v1. 66 y *n* Nisa (cumbre del Parsano) 1. 16-8 y n Nocera xi. 48 y n Noé XII. 17, 18 n Noruega xix. 140 Novello, Alessandro V. Alessandro Novello

ORMANNI, FAMILIA DE LOS xvi. 88-90 y n Orosio, Paulo x. 120 n

Osas, constelación de las II. 8, 9 n; XIII. 7-9 y n, 10-2 y n; xxxI. 32-3 y n Ostiense V. Enrique de Susa PABLO, SAN XVIII. 131, 136 y n; xxi. 127-9 y n; xxiv. 61-6 y n; xxvi. 12 n; xxvIII. 138-9 y n Pachino (Passaro) viii. 68, 7I n Padua 1x. 47, 48 n Paja, rúa de la x. 137 Palante vi. 35-6 y nPalermo vIII. 75 y n Paraíso Terrenal 1. 55-7 y n; vII. 37, 87; xxvI. 110-1 y n, 139-42 y n Parménides de Elea xII. 124-5 y n Parnaso 1. 16-8 y n Paulino de Nola, San x. Paulo Orosio V. Orosio, Paulo Peana V. Dionisos Pedro, San 1x. 141; x1. 119-20; xVIII. 131, 136 y n; xxi. 127-9 y n; xxii. 88;XXIII. 139 y n; XXIV. 19 y ss., 36 y n, 115 y n, 126 y n; xxv. 12, 33 y n, 38 y n, 132 y n; xxvII. 10-2 y n, 19-27, 37-66; xxxII. 124-6 y n, 133 Pedro Bernardón xI. 62, 89 Pedro Coméstor XII. 134 y n Pedro Damián, San xx1. 43,

61, 72, 80-102, 106-11, 113-35, Pedro Hispano xII. 134 y n Pedro Lombardo x. 107-8 y n Pegasea V. Musas Peloro (Faro) vIII. 68, 71 n Pera, familia della xvi. 126 y n persas xix. 113 Perusa vi. 75 y n; xi. 46-8 Piccarda Donati 111. 34-120, 49 y n; iv. 97-9, 112-4 Pigli, familia de los xv1. 103 Pío I xxvII. 43-5 y n Pirineos xix. 144 Pirro vi. 43-4 y n Platón Iv. 24 y n y ss. Po vi. 51 y n; xv. 138 Polimnia xxiii. 55-60 y n Pompeyo vi. 52-4 y n, 72 y nPorta Sole xi. 47 Portugal xix. 139 Potestades xxvIII. 123 Praga xix. 117 y n Pressa, della xvi. 100-1 Primer Móvil 1. 122-3 y n; II. II2 y ss., II4 n; XIII. 24; **XXVII.** 99 y n; XXX. 39 y n, 106-8 y *n* Principados xxvIII. 124-5 Profetas bíblicos xxiv. 136 provenzales vi. 130 Pseudo-Dionisio xxv1. 39 n Ptolomeo vi. 69 y nPuerta Sol V. Porta Sole Purgatorio xv. 93, 96 n

QUERUBES XXVIII. 99
Quincio Cincinato vi. 46-7 y n
Quinto Septimio Florente x.
120 n
Quirino viii. 121-2 y n

RAAB IX. 116-26 y n Rabano Mauro xII. 139 y n Rafael, arcángel iv. 48 y n Ramón Berenguer IV de Provenza vi. 134, 142 n Raquel xxxII. 8 Rascia xix. 140, 141 n Ravena vi. 61 Ravignani, familia de los xvi. 97-9 y n Rebeca xxxII. 10 Renoardo xvIII. 46, 48 nRialto 1x. 26, 33 n Ricardo de San Víctor x. 131**-2 y n** Rifeo xx. 68-9 y n, 100-5 y n, 118-29, 146-8 Rin vi. 58 Robert Bruce de Escocia xix. 122-3 y n Roberto de Anjou viii. 76-84, 78 y n, 83 y n Roberto Guiscardo xvIII. 48 y n Ródano vi. 60 y n; viii. 59 Rodolfo de Hausburgo viii. 72 y n Rodopea V. Fílide Roldán xvIII. 43 Roma ix. 140; xv. 126; xvi. 10; xxiv. 63; xxvii. 62 y n; xxx1. 34

Romano (monte) 1x. 28, 33 n Romeo vi. 127-42 y n Romualdo, San xxii. 49 Rubicón vi. 62, 63 n Ruth xxxii. 10-2 y n

SABELIO XIII. 127 y n Sacchetti, familia de los xvi. 104 Salomón x. 109-14 y n; xiii. 48 y n, 89-108, 93 y n, 99 y n, 100 y n; xiv. 36, 60 Saltarello, Lapo V. Lapo Saltarello Samuel IV. 29 San Juan Bautista, baptisterio de xv. 134; xvi. 47 y n; xxv. 8-9 Sannella, familia della xvi. 93 y n Santiago el Mayor xxv. 13-97, 33 y n, 38 y n, 132 y n; xxvII. 10-2 y n Santísima Trinidad xiii. 26-7, 57 y n; xiv. 28-30 y n; xv. 47-8; xxIII. 37-9 y n; XXIV. 139-41; XXVIII. 120 y n; xxix. 24 y n; xxxi.28-9; XXXIII. 116-7 y nSara xxxII. 10 Sardanápalo xv. 107-8 Saturno xxII. 145-7 y n Saturno (planeta) xx1. 25-7 y nScala, Bartolomeo della V. Bartolomeo della Scala Scala, Cangrande della V. Cangrande della Scala Sémele xx1. 6 y n

Sena vi. 59, 60 n; xix. 118-20 y n Serafines viii. 27; ix. 77-8 y n; xxviii. 99 Sibila de Cumas xxxIII. 66 Sicilia viii. 67-71 y n; xix. 131-2 y n Sigiero de Brabante x. 133-8 Signa, Fazio de V. Fazio de Signa Sile 1x. 49, 51 n Silvestre, San x1. 84 y n Simifonti xvi. 62, 63 n Simois vi. 67, 69 nSimón Mago xxx. 147, 148 n Sinigaglia xvi. 75 Siqueo 1x. 98, 99 n Sixto I xxvII. 43-5 y n Sizii, familia de los xvi. 108 Sol I. 38, 39 n, 47, 63, 66, 80; II. 33, 80, 88 y n; III. 1-3; V. 133-5 y n; VIII. 12; 1x. 8, 69, 85, 114; x. 28-33 y n, 41, 48, 53, 76; x1. 50; x11. 15, 50-1; x1v. 96 y n; xv. 76; xvII. 123; xvIII. 105; xix. 5; xx. 1-3, 31; xxII. 56, 116, 142-3, 144 n; xxIII. 8, 12, 29, 79; xxv. 118-9; xxvi. 119-20 y n, 142; xxvII. 28, 69, 86-7 y n, 138 y n; xxviii. 87; xxix. 1-6 y n, 99; xxx. 7-9 y n, 25, 105, 126; XXXI. 120; XXXII. 108; xxx111. 64, 145

Soldanieri, familia de los xvi.
93 y n
Solón viii. 124, 126 n
Sorga viii. 59
Süave V. Suebia
Subasio (monte) xi. 44
Suebia iii. 119
Sultán, el xi. 101

TADEO ALDEROTTO XII. 83, 85 n Tagliamento 1x. 44, 45 n Tauro xxii. III y nTertuliano x. 120 nTíber x1. 106 Tiberio v1. 82-90, 87 y n Tierra, la xx1. 97; xx11. 134-5 y n, 151 y n; xxvii. 86, 87 n Tierra Santa 1x. 125 Tifeo viii. 71 y n Timeo Iv. 49-51 y n Tito vi. 92-3 y nTobías iv. 48 y *n* Tomás, Santo xvi. 129, 132 nTomás de Aquino, Santo x. 82-138, 99 y n; x1. 16-139, 18 y n; x11. 1-2, 111, 142 n, 144; XIII. 32-142; XIV. 6 Torcuato vi. 46-7 y n Toscana xxii. 117 Trajano xx. 44-8 y n, 100-17 **y** *n*, 105 y *n*, 146-8 Trespiano xvi. 53 y n Trinacria V. Sicilia Trivia xx1111. 25-7 y n Tronos viii. 31-7 y n; ix. 61-3; xxvIII. 104-5 Tronto viii. 63

troyanos xv. 126 Tupín x1. 43, 48 n

UBALDO, SAN XI. 44, 48 n
Ubertino da Casale XII. 124-6
y n
Ubertino Donato XVI. 119-20
y n
Uccellatoio (monte) XV. 111
n, 119
Ughi, familia de los XVI.
89-90 y n
Ulises XXVII. 82-3, 84 n
Urbano I XXVII. 43-5 y n
Urbisaglia XVI. 73

VAIO, COLUMNA DEL XVI.

103 y n

Valdigrieve xvi. 66

Var vi. 58

Vaticano ix. 139

Vecchi, familia de los xv.

115-7 y n

Velluti, familia de los xvi.
61-3 y n

Venecia xix. 141 y n Venus (diosa) V. Ciprina, Dione Venus (planeta) VIII. 3 y n, 11-2, 19; IX. 33, 110 Verde viii, 63 Verna, roquedal de x1. 106-8 Verónica xxx1. 103-8, 104 Vicenza 1x. 47, 48 n Virgen María IV. 30; XI. 71; xIII. 84; xIV. 36; xV. 133 y n; xxi. 91-3, 122-3; xxiii. 73 **y** n, 88-111, 108 y n, 118-26, 137; xxv. 128 y n; XXXI. 100-2 y n, 115, 134-42 n; xxxII. 4, 29, 85-96, 105, 107, 112, 119, 134 Virgilio xv. 26, 27 n; xv11. 19-21; XXVI. 118-20 y n Virtudes xxvIII. 122

WENCESLAO IV DE BOHEMIA XIX. 125-6 y n



# LA *COMMEDIA* DE DANTE: PROBLEMAS Y MÉTODOS DE TRADUCCIÓN

Leído en el Secondo Incontro Internazionale sulla Letteratura e Filologia Italiana Oggi: «Dante in Spagna», Università degli Studi di Bari, el día 12 de marzo de 1975 (pendiente de publicación en las Actas).

SÉAME permitido comenzar este breve informe sobre mi trabajo de traductor de la Comedia de Dante Alighieri con una cita de Virgilio, pero no del Virgilio a quien Dante adoptó por doctor y guía, sino de aquel otro Virgilio de Tolosa, o el Gramático, o el Hispérico, al que no hubiera concedido tan alto honor el poeta florentino, pero al que sin duda habría amado de conocer sus obras. Dice, pues, este otro Virgilio que «inter poëma et rhetoricam hoc distat, quod poëma, sui varietate contenta, angusta atque obscura est...»,1 lo que quiere decir que el lector de poesía -y con mayor motivo su traductorse obliga a recorrer un alto y compensador camino -si es que acierta en su lectura o en su versión-, pero un camino angosto y oscuro. Si fue una temeridad por mi parte recorrer esta vía en mis soledades tropicales y escandinavas, tampoco deja de serlo el comparecer ante tan selecta asamblea de dantistas para ocupar su atención describiéndoles mis tal vez rudimentarios métodos de avance y escalada, que bien pudieran parecerles de retroceso y caída.

Dado que no soy el primer traductor de la *Comedia* al castellano, en más de una ocasión han resonado en mi memoria unas palabras de aquel gran traductor que fue San Jerónimo: «Respondeat mihi prudentia tua: quare tu post tantos et tales interpretes... diversa senseris?» <sup>2</sup> Porque he de comenzar por decir que he tratado de que mi traducción sea distinta de las

<sup>1.</sup> Virgilii Maronis Grammatica opera, ed. Huemer, Leipzig, 1886, p. 17.

<sup>2.</sup> San Jerónimo, Epístola CXX, xx. 39-40.

anteriores; y esto en varios sentidos, que se podrían resumir en uno: el empeño de fidelidad al texto y al pensamiento dantescos. No pretendo decir con estas palabras que mis predecesores no entendiesen el texto de la *Comedia*, sino que tenían un concepto de la traducción menos exigente en cuanto a fidelidad estilística e ideológica que el de los escritores de mi generación, que nos sentimos muy influidos no sólo por los avances de la filología y la crítica literaria sino también por los hábitos de lectura de la poesía simbolista y postsimbolista.

La mayoría de las traducciones de la Comedia al castellano contemporáneo lo son en prosa, mientras dos de ellas —la del Conde de Cheste y la de Bartolomé Mitre— están en terza rima, y una —la de Fernando Gutiérrez— en verso blanco. La aparente, y engañosa, claridad de las primeras ha hecho que sean las preferidas de los lectores legos y, en cuanto a mi experiencia se refiere, de los mismos universitarios. Sin embargo, y por muchas que sean las críticas que puedan enderezarse contra las traducciones en verso de que hasta ahora disponíamos, siempre las he preferido y recomendado por una serie de razones que estarán en el ánimo de cuantos me escuchan.

Quiere esto decir que la mía había de ser en verso y, naturalmente, en tercetos encadenados, exigencia que me imponían mis convicciones —tanto de lector como de autor— de forma contundente e insoslayable.

Bielinski —dice O. M. Brik— escribía que, para saber si los versos son buenos o malos, es suficiente darles una versión prosaica y su valor aparece inmediatamente. Por el contrario, los simbolistas parten del extremo opuesto y consideran que la componente semántica del verso es una concesión al público —que no puede prescindir de ella—, pero que el verso debería ser sólo imágenes rítmicas. La primera y la segunda imagen pecan del mismo vicio: las dos consideran el complejo rítmico y sintáctico como compuesto de dos elementos de los que el uno se somete al otro. En realidad, estos dos elementos no exis-

# Problemas y métodos de traducción

ten separadamente, sino que aparecen simultáneamente y crean una estructura rítmica y semántica específica, diferente tanto de la lengua hablada como de la sucesión transracional de los sonidos.

El verso no es el resultado del conflicto entre el nosignificado y la semántica cotidiana; es una semántica particular que existe de manera independiente y se desarrolla siguiendo sus propias leyes... La actitud correcta consiste en ver el verso como un complejo necesariamente lingüístico pero que reposa sobre leyes particulares que no coinciden con las de la lengua hablada.<sup>3</sup>

Si esta visión de la naturaleza del verso —coincidente en lo fundamental con la que profeso— no hubiese sido suficiente para decidirme en el sentido en que lo hice, ¿cómo haber ignorado el gran valor que Dante atribuía al endecasílabo? Todos recordamos que, para él, «Omnium endecasillabum videtur esse superbius, tam temporis occupatione, quam capacitate sententiae, constructionis, et vocabulorum ... hoc est quod querebamus». Siendo esto así, y teniendo, además, en cuenta la importancia que nuestro poeta, coincidiendo con los más autorizados escritores y exégetas medievales, atribuía al número y a sus combinaciones, se comprenderá que mi decisión no podía ser otra que seguir el patrón formal del poema sacro o renunciar a traducirlo.

En este sentido, que no considero, por lo ya dicho, puramente formal, he conservado el número de versos de cada canto, he procurado mantener en la medida de lo posible un paralelismo en el contenido de cada verso, y aun de cada terceto, y, finalmente, he tratado de reproducir la variedad de los endecasílabos dantescos.

Es sabido a cuántos errores puede inducir la interpretación

4. De vulg. eloq. 11, 5, 3, 8.

<sup>3.</sup> O. M. Brik, «Rythme et syntaxe», Novyi Lef, 3-6, 1027 (trad. de Tzvetan Todorov, publicada en Théorie de la littérature, París, 1965, resumen de pp. 151-3).

del maravillosamente sintético lenguaje dantesco, y no es caso de ponderarlo a quienes ya habrán descubierto o habrán de descubrir aquellos de los que yo no he sabido librarme. Diré, no obstante, que, además de haber consultado a los comentaristas antiguos y modernos de la *Comedia*, no sólo cuando he tenido dudas sino también cuando he creído ver demasiado claro, no he caído en la veleidad de interpretar en el seno del texto traducido: si me he visto en el caso de hacer una observación propia o de decidirme por dos o más interpretaciones opuestas, lo he hecho en las notas, declinando entonces mis funciones de traductor.

A las ya mencionadas dificultades se une otra no menor, consistente en el hecho de que el texto de Dante está escrito en un toscano tan flexible, tan acogedor de latinismos, provenzalismos, provincianismos y neologismos, que no habría más que desear. Ya en la época clásica de las letras españolas se tenía clara conciencia de la ventaja que, sobre los castellanos, gozaban los poetas que escribían en italiano. Juan de Jáuregui, en su Antídoto contra las Soledades, escribió lo que sigue:

Y no piense Vm por esto que nos espantamos de poéticos modos i bizarrías, que curtidos estamos en la lectura de Poetas griegos, latinos, italianos, franceses, lemosinos i españoles, i sabemos ya a lo que se estienden las demasías poéticas. Mas también sabemos que ninguna Poesía admite menos libertades que la española. Váyanse a syncopar nuestras dicciones y removellas, como el italiano, que ya dice dispetto, ya despitto. Petrarca:

Per disfogar il suo acerbo despitto.

También dizen simile, i quando se les antoja lo alargan, como en la Hierusalem:

Mai non se mostra a se estessa simile.

Esta palabra fueron usan ellos de seis maneras: fúrono, furno, furon, furo, foro, fur. También altera este len-

# Problemas y métodos de traducción

guaje o esta lengua, i las otras, el orden de la locución con transposiciones i travesuras que a nosotros nos son vedadas: de manera que a la Poesía castellana, conparada a las demás, sin duda pueden aplicarse dos versos de Marcial:

Nobis non licet esse tam dissertis, qui Musas colimus severiores.

Vm no sólo desprecia la severidad de nuestra poca liçencia, mas excede a cuantas usaron los más atrevidos Poetas de el mundo en todas lenguas, sin parecerse en sus versos a ninguno de todos ellos.<sup>5</sup>

Traigo aquí a colación estas líneas, no sólo para ponderar la dificultad de traducir poesía de una lengua que usa de muchas más libertades que las permitidas por los lectores, preceptistas y críticos de la del traductor, sino también para justificar el que, en homenaje a Góngora, al que las palabras del traductor de la Farsalia van dirigidas, me haya tomado en ocasiones, cuando de tomarse libertades se trataba, algunas semejantes a las gongorinas.

Pero la cita quedaría incompleta si no transcribiese una nota marginal al manuscrito del *Antídoto*, 3726 de la Biblioteca Nacional de Madrid, escrita por Díaz de Rivera, cuyo contenido es el siguiente:

Házelo el no aver avido muchos poetas de grande ingenio que ayan desvirgado la lengua, y bien puede aver estas licencias en nuestra lengua como en las demás.<sup>6</sup>

No iba a ser yo quien me atreviese más allá de donde han osado llegar ingenios muy superiores al mío, máxime cuando la castidad de costumbres respecto al castellano ha ido convir-

5. Juan de Jáuregui, Antídoto contra las Soledades, en Eunice Joiner Gates, Documentos gongorinos, México, 1960, pp. 97-8. 6. Ibid.

tiéndose en una actitud casi timorata a la que no ha afectado el supuesto desenfreno de los tiempos modernos.

El que toda traducción deba ser un texto paralelo al traducido no quiere decir que, para conseguirlo, se imponga un criterio de literalidad. Cuanto más alejadas estén las lenguas del original y de la traducción, más difícil será lograr el paralelismo. Ahora bien, el hecho de que el toscano de Dante y el castellano de nuestros días sean lenguas románicas -pero una del grupo oriental y otra del occidental— no puede, aparte las razones ya expuestas, justificar un paralelismo tan estrecho que incurra en la literalidad indiscriminada. En este sentido, el criterio que me ha guiado ha sido el de conservar cuantos rasgos de literalidad no perjudicasen al aspecto artístico del texto traducido, recurriendo en los demás casos a un paralelismo métrico-conceptual. Por poner un solo ejemplo, diré que no he tenido inconveniente en traducir el verso 148 de Par. xxvII, «e vero fruto verrá dopo 'l fiore», por «y Pomona vendrá después de Flora», verso éste en el que fruto y flor son sustituidos, de una forma que considero paralela al estilo de Dante, por sus diosas titulares. Pero tal vez sea éste el caso más extremo de toda la traducción.

Como el número de ejemplos que permite esta ocasión es bastante limitado, creo que tal vez parezca oportuno, en lugar de aportarlos según su mayor o menor paralelismo, organizarlos, no alrededor de una teoría general de la traducción poética, sino de ciertos aspectos de mi trabajo que se encuentran entre los que más preocupaciones y dificultades me han causado. Son los siguientes: (1) la versificación en general; (2) la rima en particular; (3) las peculiaridades del estilo de Dante, entendido éste en su más amplio sentido, y (4) el léxico.

(1) La versificación. Aun cuando la reforma llevada a cabo por Boscán y Garcilaso hizo que el endecasílabo se convirtiese en el verso castellano de arte mayor por excelencia, lo cierto es que la misma no se basó en el endecasílabo dantesco, sino en

## Problemas y métodos de traducción

el de Petrarca y sus secuaces. Es éste, pues, un verso italiano que adquirió carta de naturaleza en España durante el siglo xvi y que nadie tiene hoy por extraño al genio de la lengua castellana. Ahora bien, esta congenialidad es, precisamente, la que plantea al traductor de Dante un problema verdaderamente grave.

En primer lugar, la unidad métrica de la Commedia no parece ser el verso, sino el terceto, lo que quiere decir que el juego de sus 33 sílabas y sus rimas requiere unas reglas diferentes de las que requeriría el simple endecasílabo, con sus tres acentos y su rima, si se le considerase como unidad poética del texto. Con objeto de abreviar lo que se refiere al poema sacro, transcribo estos dos párrafos de Mario M. Rossi, en los que se ofrecen los datos esenciales de la cuestión:

I versi della Commedia (cifre del Mariotti e del Lisio) sono 14233 (4720 Inf., 4755 Purg., 4758 Par.), cioé contengono 4711 terzine, piú i cento versi finali. Secondo il Lisio i periodi sono 3422, di cui 2152 sono contenuti in una terzina. Tutti gli altri periodi che occupano piú di una terzina, sarebbero 1004 occupando in tutto 2300 terzine. I periodi che occupano frazioni di terzine o di verso sono soltanto 297. Le "pause" metriche e sintattiche non corrispondono 208 volte soltanto: 101 nell' Inferno, 63 nel Purgatorio, 44 nel Paradiso.

Da queste cifre cosí prosaiche (e un poco dubbie, ricordiamolo) emerge peró evidente che periodo e terzina tendono a corrispondere, ossia che ogni terzina tende ad avere senso completo.<sup>7</sup>

Sucede, además, que, conforme avanza la obra de Dante, las roturas del verso y el encabalgamiento van aumentando: de 1 por cada 16 versos en las *Rime*, se llega a 1 sobre cada 7 en la *Commedia*, siendo mayor la densidad en el *Purgatorio* y en

7. Mario M. Rossi, Problematica della «Divina Commedia», Florencia, 1969, p. 198.

el *Paradiso*, dado que en la primera cantiga una quinceava parte, aproximadamente, de los versos no está terminada como secuencia gramatical, mientras en las dos últimas casi un quinto de los versos muestran este fenómeno.<sup>8</sup>

En segundo lugar, y como advierte el autor al que ahora sigo, el endecasílabo dantesco no parece responder a los esquemas acentuales de la tradición petrarquesca. Es más, todos sabemos las innumerables discusiones suscitadas alrededor de cómo deben ser leídos los versos de la *Commedia*, bastantes de los cuales se muestran rebeldes a todo esquema acentual (y no creo que principalmente por el estado imperfecto del texto).

Resumiendo una vez más, diré que, según Rossi, «el verso de Dante no es exactamente nuestro endecasílabo» 9 y que «la tesis de los tres acentos no se puede aplicar, al menos antes de Petrarca». 10 Esto determina que, de acuerdo con la naturaleza del endecasílabo medieval (tanto el italiano, como los de las otras lenguas románicas, cuando menos), los de Dante pueden (pues nada hay seguro sobre este punto) ser leídos con cesura, aunque eventualmente se pueden aplicar los acentos a bastantes de ellos; lo que parece demostrar que el dantesco, más que un endecasílabo puramente medieval, lo es de transición.

Viene todo esto a cuento de que, como traductor de la Commedia, hube de preguntarme en qué clase o clases de endecasílabo debía realizar mi versión. Aunque Micer Francisco Imperial, a finales del siglo xiv, y siguiendo las huellas de Dante, introdujo el endecasílabo en la poesía castellana, y este mismo verso fue cultivado por el Marqués de Santillana, ya en pleno siglo xv, en sus Sonetos al itálico modo, no era caso de tomar por modelo los versos de uno y otro, aunque tampoco hubiese por qué ignorar el antecedente.

Es un tópico de la historiografía literaria española que los so-

<sup>8.</sup> Cf. op. cit., p. 199.

<sup>9.</sup> Op. cit., p. 212.

<sup>10.</sup> Op. cit., p. 214.

## Problemas y métodos de traducción

netos del Marqués son una tentativa inmatura por adaptar el endecasílabo italiano —y el mismo soneto— a la poesía castellana. Ello se debe a que se toma por modelo —et pour causel— el verso de Petrarca sin tener en cuenta sus diferencias con el de Dante, poeta muy admirado por don Íñigo. Rafael Lapesa, que ha estudiado detenidamente los sonetos de Santillana, hace una interesantísima observación sobre su métrica cuando dice que

Lugar preferido para el hiato suele ser entre las dos palabras separadas por la cesura, que, de este modo, escande el endecasílabo en forma desusada para nosotros:

Non solamente / al templo divino (v, 1). El agua blanda / en la peña dura (vi, 1).

Añádase la acumulación de acentos en sílabas seguidas, causa de la dureza con que suenan no pocos versos; la abundancia de rimas agudas, desacostumbrada en el endecasílabo *clásico* italiano y español; algún dodecasílabo que se escapó al autor; y bastantes versos cojos donde es probable la culpa de los copistas: todo ello se alía para dar a los endecasílabos del Marqués un aspecto de tentativa inmadura.<sup>11</sup>

Observemos que la cesura que Lapesa descubre en función de hiato es la misma que Rossi propone para la lectura del endecasílabo de Dante, y nos daremos cuenta de la amplitud del problema. Tal vez fuese conveniente revisar desde este punto de vista —y sin olvidar que Santillana conocía también la poesía de Petrarca— los maltratados Sonetos al itálico modo. Dado, pues, que Santillana, si bien manejó el endecasílabo de nuestro florentino tratando de adaptarlo (y consiguiéndolo a mi corto entender) al castellano, no escribió tercetos encadenados, salvo los finales de los sonetos, que, por su limitación a dos,

11. Rafael Lapesa, La obra literaria del Marqués de Santillana, Madrid, 1957, p. 195 (el subrayado es nuestro).

no lo son propiamente, no podría ser tomado como modelo para los tercetos, sino para los versos, y esto con drásticas limitaciones. El párrafo transcrito de Lapesa muestra —y nada puede parecer más natural— la firmeza de los hábitos de lectura del endecasílabo clásico. Había, por lo tanto, sin dejar de tener en cuenta el antecedente de Santillana (y yo lo he tenido no haciendo remilgos al verso con rima aguda, tan usado por este poeta), que buscar por otro lado. Y dicho lado no podía hallarse sino en dirección a los hábitos de lectura propios del hispanohablante.

«En la literatura española, el terceto dantesco no penetra y no se impone hasta el segundo cuarto del siglo xvi», 12 dice Joaquín Arce en un excelente estudio sobre el tema; y aclara, poco más adelante, que esto sucede, «no gracias a Dante, sino a Petrarca y a los petrarquistas del siglo xvi». 18 Se da, además, el caso de que las primeras traducciones en verso castellano de la Commedia no siguen el metro del original: la primera, aún inédita, del Marqués de Villena, está en prosa, mientras la del Inferno, publicada por Fernández de Villegas en 1515, está realizada en coplas dodecasílabas. Su anónima continuación, que comprende el Purgatorio, además del Canto I y parte del II del Paradiso, fue vertida en versos de arte menor, si bien ofrece algunas muestras de endecasilabos, entre los que abundan, según observación de Joaquín Arce, los de rima aguda.14 Se habla, por último, de una perdida traducción en tercetos, debida a Hernando Díaz, de principios del siglo xvi,15 que, de sernos conocida, tal vez hubiera hecho innecesario mi trabajo.

En todo caso, la situación es la siguiente: la tradición poética castellana no nos ofrece ejemplos suficientes de tercetos dan-

<sup>12.</sup> Joaquín Arce, «El terceto dantesco en la poesía española», en Dante, Madrid, 1965, p. 295.

<sup>13.</sup> *Ibid*.

<sup>14.</sup> Cf. op. cit., p. 296.

<sup>15.</sup> Cf. Werner P. Friedrich, Dante's fame abroad, University of North Carolina Press, 1950, p. 47.

## Problemas y métodos de traducción

tescos traducidos, ni siquiera de tercetos originales propiamente dantescos, puesto que la estrofa fue introducida a través de los petrarquistas —y no de los primeros— mediante varias traducciones de los *Trionfi*. No seré yo, por otra parte, quien vaya a decir por qué razón no considero antecedente totalmente válido —si bien en él hay ejemplos aprovechables— el de las dos primeras traducciones en tercetos conocidas —la de Cheste y la de Mitre—, y dejaré la palabra, de nuevo, a Joaquín Arce, quien niega todo valor de ejemplaridad a la primera cuando dice que es «forzada, violenta y mediocre». 16 Y poco mejor, estimo, podría decirse de la de Mitre.

Así pues, no cabía otro remedio que atenerse al endecasílabo y al terceto clásicos españoles, que proceden, sí, de Dante, pero con las modificaciones introducidas en ellos por el cantor de Laura. Afortunadamente, la poesía española de los siglos xvi y xvII llegó a alcanzar una admirable perfección en el manejo del endecasílabo y produjo obras en tercetos que cuentan entre las más valiosas joyas de las letras castellanas. Ahora bien, en este período puede distinguirse, en términos generales, dos clases de versos: los propiamente clásicos (Garcilaso, Fray Luis, etcétera) y los barrocos, ya sean de raíz culterana (Góngora), ya conceptista (Quevedo). Siendo mi deseo incorporar con la mayor dignidad posible a la literatura española el incomparable poema dantesco, bajo una forma inequívocamente clásica, no hay duda de que uno y otro tipo de verso (el medieval con cesura es algo irremisiblemente perdido) debían ser tenidos en cuenta.

El endecasílabo y el terceto clásicos no ofrecen mayores problemas y parecen adaptarse sin dificultad a la traducción de muchos pasajes de la *Commedia*. Pongo por ejemplo, no de mi acierto, sino de mis buenos propósitos, algunos versos traducidos fácilmente relacionables con su modelo castellano: «li occhi lucenti lacrimando volse» de *Inf.* 11. 116, ha sido traduci-

16. Op. cit., p. 302.

do por «volvió su rostro en lágrimas bañado», teniendo por modelo a Garcilaso; los versos 71 y 72 de Inf. 1x, dan en la traducción: «lleva adelante altivo y polvoriento / y hace huir a las fieras y pastores»; y el verso 53 de Inf. xxxiv, aparece como «de seis ojos sus lágrimas brotando», mientras Purg. vII. 111, resulta «y así los está el duelo traspasando», donde, igual que en Purg. xxx. 141 («vio mi rostro de lágrimas cubierto»), se ha tenido por modelo la poesía elegíaca garcilasiana. No faltan, por lo demás, las alusiones estilísticas a Santillana, como, por ejemplo, en Inf. x. 33, que traduce «de la cintura arriba le verás», que puede leerse con cesura, y cuya dureza, si se lee con acentos, creo adecuada a la escena a que pertenece. Citaré como ejemplo marginal, pero relacionado con los anteriores, la traducción de «tal gente» (refiriéndose a Guido Guerra, Tegghiaio Aldobrandia y Iacopo Rusticucci, en Inf. xvi. 57) por «varones claros», en homenaje a los Claros varones de Hernando del Pulgar.

En otras ocasiones —y puesto que en la Comedia abundan la invención sintáctica y verbal— he creído oportuno, sólo en los momentos en que el estilo de Dante parecía permitirlo, acuñar versos de corte culterano tales como «en la de Mongibelo fragua negra» (Inf. xiv. 56), que me ayudó a resolver un difícil problema de rima; «por ménsula se mira una figura» (Purg. x. 131); «Casi de cisne, abrió sus alas de ave», dicho de un ángel en Purg. xix. 46; «No de otro modo aquel que se descierra, / triunfo, en torno del punto que vencióme», con marcado hipérbaton, en Par. xxx. 10-1; y «enamorando hasta fingirse fuego», dicho del arcángel San Gabriel en Par. xxxII. 105. todos ellos de corte más o menos culterano. O bien otros de corte conceptista, como los de este ejemplo, en los que el modelo barroco castellano me resultó insustituible para expresar la turbación de Dante ante la reprimenda de Virgilio por haberse parado a escuchar la plebeya discusión de Sinón y maese Adamo:

Como el que un sueño malo está teniendo, que, soñando, soñar desearía lo que cree que no es, y ya está siendo, no pudiendo yo hablar, tal me ocurría, que quería excusarme, y me excusaba en realidad, y no me lo creía.

[Inf. xxx. 136-41]

o este otro, de *Par.* xx. 105, en el que he tratado de hallar el paralelo de un difícil giro dantesco: «uno en no y otro en ya clavados pies», refiriéndose a dos almas que hallaron su salud, respectivamente, antes y después de la crucifixión; o, por último, y para no extenderme demasiado, la referencia a Carlos I de Anjou, en *Purg.* vii. 113, caracterizado, de acuerdo con el célebre soneto quevedesco, como «el de la nariz superlativa» («colui dal maschio naso»), con la intención de hacer un guiño al lector para que se sienta como en su casa dentro de este canto de la *Commedia*.

En general, me había propuesto, al comenzar la traducción, evitar los endecasílabos dactílicos o de gaita gallega, si bien sin demasiada convicción —puesto que Santillana los usó en sus sonetos—, en vista de que no es hábito de los clásicos castellanos mezclarlos con los de acentuación diferente. No perdía de vista, sin embargo, el paralelismo de ciertos rasgos de la poesía de Dante con la del modernismo español (hijo del simbolismo), que resucitó estos versos, si bien no alternándolos con los de distinta acentuación; el deseo de dar variedad de acentuación al texto traducido, en paralelismo con el original; y, lo que es más importante, el hecho de que el mismo Dante los haya escrito en la Commedia. Podría recordar alguno del Infierno, pero prefiero decir, para ganar tiempo, que cuando me hallaba trabajando en la traducción del Paradiso, las acertadas observaciones de Joaquín Arce sobre la ya publicada del Inferno 17 me decidie-

17. Joaquín Arce, «Dante en castellano», Arbor, 345-346, Madrid (1974), pp. 95-108.

ron a utilizar sin restricciones, y siempre que viniese al caso, este tipo de endecasílabo, lo que hice incluso en la labor de revisión. De ello resultaron, sólo en el Paraiso, y en el caso de no haber contado mal, 26 endecasílabos dactílicos repartidos entre los restantes 4.732 versos (si Mariotti y Lisio contaron bien) de la cantiga. Algunos de ellos responden a versos originales de igual acentuación, mientras otros tratan de compensar pérdidas en este sentido o se deben a oportunidad léxico-sintáctica o sencillamente estética.

Pero había otro problema que me preocupaba -- y sigue preocupándome- tanto o más que los hasta ahora expuestos: el de mantener un doble paralelismo (literal y conceptual) en aquellos versos que recuerda todo lector italiano de la Commedia y que desearía que fuesen recordados por los lectores españoles de mi traducción. Diré -en una perspectiva más amplia- que he examinado cada uno de los períodos del texto con el propósito de determinar cuáles son sus palabras, sus versos y aun sus tercetos esenciales desde el punto de vista poético con el propósito de hacer todo lo posible por mantener en la traducción un cerrado paralelismo, doble o simple. No es que me propusiera descuidar el resto del período; simplemente, me he tomado en él, sólo si eran necesarias, mayores libertades de léxico y sintaxis. No voy a entrar en detalles, pero sí diré que he considerado imprescindible dar este tratamiento -- y no sólo a ellos-- a versos tan característicos como los siguientes: «más bajo siempre el pie que no da el paso» (Inf. 1. 30), «Estas palabras de color oscuro» (Inf. 111. 10), «Y digo, prosiguiendo, que mucho antes» (Inf. vIII. 1) y «como aquel que al infierno ha despreciado» (Inf. x. 36), versos todos que han dado lugar a incontables discusiones y comentarios. En el Purgatorio hay ejemplos semejantes, como el del elogio de Guido Guinizelli a Arnaut Daniel («fue el mejor forjador de hablar materno», xxvi. 117) o el verso apues brillaba como un caldero que arde», dicho de la luna en xvIII. 78. Del Paraiso, y para no fatigar, sólo me referiré a los

conocidísimos versos de la profecía de Cacciaguida, en xvII. 55-69, que presentaban el particular problema de que eran, uno por uno, extraordinariamente significativos. Esto es lo más que pude lograr:

Todo lo que más amas, sin tardanza has de dejar; y es ésta la primera flecha que el arco del destierro lanza.

Cómo sabe de sal probar te espera el pan de otros, y cuán duro es el arte de subir y bajar por su escalera.

Y lo que más la espalda ha de agobiarte será la mala y necia compañía en la que en este valle habrás de hallarte; que ingrata, contra ti, loca e impía, ha de volverse, pero de seguido ella, no tú, sonrojaráse un día.

De su bestialidad, su cometido prueba dará; y, así, tendrás a gala hacerte de ti mismo tu partido.

«Nec verbum verbo curabis reddere, fidus interpres», aconsejó Horacio, pero ¡cuán arriesgado atreverse a seguir el precepto!

(2) Rimas. He aquí una de las grandes dificultades —tal vez la mayor— de la traducción de la Commedia; la que puede, además, inducir a la comisión de más errores; el verdadero infierno del traductor.

No voy a referirme a las rimas que no presentan características particulares, sino a los intentos de crear paralelos de aquellas que sí los presentan. Empezaré por las compuestas, que he utilizado en *Purgatorio y Paraíso*; y debo decir que, si he tenido que renunciar casi siempre a situarlas en el mismo lugar que Dante, he procurado, sin embargo, compensar esta pérdida en donde se me ha deparado una buena oportunidad. Así, el verso «Questo é divino spirito che ne la» (*Purg.* xvII. 55) ha sido

transformado en «Es un divino espíritu, que de la». En otros casos, he seguido el procedimiento dantesco con resultados como los siguientes: «Movíme y mi maestro movióse a do» (Purg. xx. 4), «Deberás tu refugio primero a la» (Par. xvII. 70) y, en Par. xxI. 38-9, «Y se ve a otras volviendo y a ctras que se / quedan allí ... ».

También he procurado que en la traducción no faltasen, en paralelismo con el poema, rimas paronomásicas. Citaré un solo ejemplo, único en el que una paronomasia de la traducción afecta a las rimas de tres versos, referente al Pozo de los Gigantes y situada en *Inf.* xxxi. 37-43:

... de ese modo, horadando el aura oscura, del borde, poco a poco, me vi cerca y huyó mi orror y vino mi pavura, pues cual Montereggión, con una cerca se defiende, de torres coronada, la torre que al profundo pozo cerca está por medios cuerpos torreada...

Pondré también un único ejemplo de paralelismo de rimas duras, referidas, naturalmente, a los mismos versos del poema original, tal como aparece en la traducción de *Inf.* xxxII. 1-9:

Si yo tuviese rimas berroqueñas
y ásperas, cual merece el triste huraco
que es apoyo del resto de las peñas,
más jugo sacaría del que saco
a mi concepto; y, dada mi pobreza,
no sin sentir temor el tema ataco;
que no se ha de tomar con ligereza
el fondo describir del universo,
ni es de lengua que «papa» y «mama» reza...

Aquí, las rimas occo, uco, abbo y erso han sido sustituidas por eñas, aco, eza y erso, procurándose, además, producir aliteraciones que refuercen la dureza de los tercetos.

En cuanto a las rimas raras, he procurado que tampoco falten en el texto de la traducción, ya procedan del original —cuando ello ha sido posible— ya nazcan en aquél. Un ejemplo del segundo caso son estos dos tercetos de *Purg.* xxIII. 22-7, en los que se ha tratado, además, de acentuar lo que de esperpéntico tienen las figuras penitentes de los glotones:

Tenían ojos fuscos y cavados, pálido era su rostro y tan escuálido que a él estaban los huesos asomados: no tendría un aspecto tal de inválido el rey Ericsitón, seguramente, cuando el miedo a ayunar le puso pálido.

De las rimas agudas —punto discutible y discutido— cabe decir que me han inducido a usarlas, además de las razones que he expuesto para los endecasílabos dactílicos, la consideración de que, si no son muy abundantes, tampoco faltan en los clásicos castellanos, y el deseo de prestar cierto matiz medieval (en homenaje a Santillana, sobre todo) a ciertos pasajes de la traducción, y muy particularmente a aquellos en que se desarrollan razonamientos y/o se emplean palabras tales como «virtud», «Sir», «valor» y otras de marcado acento y acepción medievales. No voy a hacer citas, pero sí me gustaría aclarar que he acentuado así bastantes de los versos de la oración a la Virgen que inicia el Canto XXXIII del *Paraíso*, con el propósito de medievalizarlos, es decir, de producir en ellos algo semejante a esas aristas casi cortantes, pero suavemente armoniosas en su conjunto, de la arquitectura gótica.

Por lo demás, y siguiendo también en esto al texto original, he alternado en los tercetos rimas aliteradas entre sí, ya en las vocales, ya en las consonantes, práctica que, si bien fue posteriormente rechazada por los neoclásicos, lo era de los clásicos castellanos, si no de los anteriores traductores de la *Commedia*. 18

18. Pueden verse algunos ejemplos en *Inf.* xv. 83-90, xvi. 86-93, xvi. 89-96 y xix. 43-8, y en *Purg.* xiii. 83-90 y 146-54.

(3) El estilo dantesco. Entre las peculiaridades del estilo del Alighieri se cuentan sus características aliteraciones, cuyo mantenimiento he considerado obligatorio en la traducción. Si la «selva selvaggia» de Inf. 1. 5, ha dado una «selva salvaje», la «rena arida» de Inf. xiv. 13, se ha convertido en «árida arena»; y si Pier della Vigna se queja de su mala estrella en versos preciosísticamente aliterados, no era posible prescindir de este rasgo de estilo áulico en versos como los siguientes, todos del Canto XIII: « ... tantos pechos inflamara / que aquella inflamación inflamó a Augusto», o «contra mí me hizo injusto, siendo justo».

Otros casos han presentado mayores dificultades. Los versos de Inf. vi. 49-50, «Ed elli a me»: «La tua cittá, ch'é piena / d'invidia sí que giá trabocca il sacco» dan en la traducción «Tu ciudad», él me dijo, «que tan llena / de envidia está que ya rebosa el vaso», en los que se ha conservado la aliteración mediante la sustitución de la locución toscana por su exacto equivalente castellano.

Las sinestesias dantescas, tanto luminosas como auditivas o de otra naturaleza, han sido objeto de preocupación en el texto traducido. El «luogo d'ogni luce muto» de *Inf.* v. 28, por ejemplo, ha sido traducido como «lugar de luz mudo». Pero no he de citar más ejemplos de estas particularidades porque deseo, en el breve espacio de tiempo de que aún dispongo, referirme a otras cuestiones y problemas.

Una de ellas, o de ellos, es la que se refiere al especial uso que Dante hace de ciertos adverbios y pronombres, ya sea acumulándolos, ya sustituyendo con ellos a las palabras «lugar», «tiempo», «modo» y otras semejantes. Esta técnica ha sido cuidadosamente transportada a la traducción siempre que me ha sido posible. Así, los versos 43-4 de *lnf*. v, suenan «Acá, allá, acullá, por vendavales / la turba de almas malas es llevada», como el verso 17 de *lnf*. 11, ya había sonado «que seguiría —y por el qué y el cuál—».

Pero hay unas cuestiones más generales de estilo a las que no quisiera dejar de referirme. Siempre que he creído descubrir en el texto de la *Commedia* rasgos de *stilnovismo*, he procurado, sin escatimarme, hallar su más ceñido paralelo castellano. Citaré un ejemplo: la definición del *dolce stil novo* en *Purg.* xxiv. 49-63:

«Mas dime si estoy viendo al contemplarte al que hizo nuevas rimas comenzando: "Damas que del amor sabéis el arte"». Le contesté: «Yo soy uno que, cuando Amor me dicta, escribo, y el acento que dicta dentro voy significando». «¡Ay!», me dijo, «ya sé qué impedimento al Notario, a Guitón y a mí ha vedado el dulce estilo nuevo que ahora siento. Veo que vuestras almas el dictado siguen del dictador sin desviarse, cosa que con nosotros no ha pasado; y aquel que en algo más quiera fijarse no ve lo que hay del uno al otro estilo»; y, ya contento, decidió callarse.

Igual norma he seguido en cuanto a los rasgos de estilo municipal o vulgar, que tanto color da, no sólo a Malasbolsas, sino, de forma más atenuada, a otros pasajes de la Comedia. El asunto está relacionado con otro: el de las palabras prohibidas, que, por supuesto, se hallan eliminadas en casi todas las traducciones anteriores. Y no debemos extrañarnos de ello, sobre todo para las del Ochocientos, si tenemos en cuenta que el tabú responde a un prejuicio social tan arraigado que ni un sabio de la categoría de Milá y Fontanals supo ni quiso librarse de él cuando prescindió en su ejemplar libro De los trovadores en España de los pasajes de poesía occitana —que sustituyó con líneas de puntos— que no estimó lo suficientemente limpios. Los tiempos son otros, sin embargo, y lo que los nuestros hayan podido perder de buen gusto, tal como se concebía en el siglo pa-

sado, lo han ganado en fidelidad filológica; por ello he traducido una por una todas las palabras prohibidas, de modo que el «capo sí de merda lordo» de Alessio Interminei presenta, en la traducción, a este desdichado personaje «con tanta mierda en la cabeza / que ni laico ni fraile parecía». Por su parte, su compañera de desgracias, la «puttana» Taidé, es la «puta Tais», y sus «unghie merdose» no dejan de ser «merdosas uñas». No voy a seguir por este camino, pero si la traducción tiene alguna vez un lector exigente, podrá estar, en este caso, seguro de mi fidelidad al original.

Alejado de los ya considerados se halla el estilo escolástico, es decir, el de las disquisiciones filosóficas y teológicas cuya frecuencia va aumentando a medida que el poeta se acerca al Empíreo. En mi opinión, no son menos bellas desde un punto de vista puramente estético que los más celebrados pasajes del poema sacro; y no por los rasgos de lirismo o el preciosismo de ciertas imágenes intercaladas en ellas, sino por la precisión semántica del razonamiento y el maravillosamente poético uso de los tecnicismos más afilados. Citaré un solo ejemplo, que constituye, además, uno de los pasajes cuya traducción me ha resultado más fatigosa. Es un fragmento del examen que San Pedro hace a Dante sobre la fe, y dice así:

Y proseguí: «Como el veraz estilo escribió, padre, de tu hermano amado que también puso a Roma en el buen hilo, la sustancia es la fe de lo expresado y de lo no aparente el argumento: y así su ser en sí juzgo explicado». Y él dijo: «Tienes buen entendimiento si por qué entre sustancias, tú me glosas, y luego entre argumentos, le dio asiento». Y yo repuse: «Las profundas cosas que aquí me hacen el don de su evidencia, allí abajo se ven tan misteriosas que reducen su ser a la creencia,

en que la alta esperanza se sostiene; y el nombre de sustancia así se agencia Respecto a esta creencia nos conviene silogizar, sin más prueba a la vista; por eso el nombre de argumento tiene»

[Par. xxiv. 61-78].

Así, he procurado, no puedo juzgar con cuánta fortuna, mantener los tres estilos principales del poema, sin olvidarme de los menos aparentes.

De entre las particularidades del texto dantesco, llaman la atención los acrósticos, de los que hasta la fecha habían prescindido los traductores españoles. Convencido, con Gian Roberto Sarolli, de su importancia, no sólo como artificio retórico, sino también simbólico, he mantenido, ateniéndome a sus observaciones, al constituido por la palabra VOM (uom) de Purg. XII. 25-63, y al que forma el término LVE (lue) en Par. XIX II5-39, pues, de no ser mantenido, se mutilaría el texto, al suprimirse la acusación a los reyes de ser la peste, sin duda, de la Cristiandad. También he conservado los menos conocidos de los versos 49-51 de Purg. XXX, en los que la repetición del nombre de Virgilio en los tres versos del terceto sugiere, leída transversalmente, la letra V, inicial del poeta; y la del nombre de Cristo que, leído por cuatro veces de forma semejante, sugiere, en Par. XIV. 104-7, la letra T, relacionada con la forma de la cruz. 19

- (4) El léxico. Agradezco a Joaquín Arce que en su ya mencionada crítica de la traducción del *Infierno* haya considerado que los arcaísmos y palabras más o menos obsoletas que en ella aparecen no le quiten modernidad al texto. No tengo que añadir sino que estimo que la proporción de tales términos no es mayor en las dos cantigas en prensa.
- 19. Cf. Gian Roberto Sarolli, Prolegomena alla «Divina Commedia», Florencia, 1971, pp. 146-7.

El tema del léxico es muy escurridizo para ser tratado en este lugar, y, en vista de ello, me limitaré a una ejemplificación muy sumaria, en la que prescindiré de señalar los lugares del texto en que cada vocablo aparece.

Empezando por los latinismos, conviene distinguir entre las palabras italianizadas por Dante y las que fueron empleadas por él en latín como adorno erudito o precioso. Estas últimas -«tota», «coram me», etc.- han sido conservadas en buena proporción en la traducción castellana. De entre las italianizadas, la voz loquela, admitida ya en castellano como habla personal, aparece en la traducción con el sentido, más próximo al de la Commedia, de habla regional o nacional, de acuerdo también con Mt. xxvi. 73, en la Vulgata, « ... loquela tua manifestum te facit». Otro caso también procedente de la Vulgata es la palabra «circunfulgió», por fulgió alrededor, derivada con toda similitud de Hch. xxII: «Subito de coelo circumfulsit me lux copiosa», no conservada, por ejemplo, en la traducción moderna de Bover-Cantera, que reza: «brilló en torno de mí». Más novedad creo que ofrece «desinverna», del lat. «exhibernare», para significar el canto de los pájaros al comenzar la primavera; v. desde luego, sólo el deseo de conservar un testimonio de la fidelidad de Dante a Virgilio justifica el que haya conservado palabras como «secreta», por estrecha, y «sacra» (hambre del oro) por execrable.

Entre los italianismos que he conservado por su belleza, y por creer que son bien conocidos de los posibles lectores hispano-hablantes, se cuentan «marina», como orilla del mar y aguas adyacentes, y «lido», por playa; mientras «estaio» (staio) y «sesto» (barrio) han sido conservadas, sin intención de crear neologismos, por mantener cierto color local en el localista discurso de Cacciaguida.

Una característica muy notoria del *Paradiso* son los abundantes neologismos acuñados por Dante que, hasta donde sé, no han sido conservados por el italiano poético. No he dudado en

preservar esta singularidad del poema y he traducido «inluia» por «enela»; «intuassi», por «entuase»; «inmii», por «enmías»; «intrea», por «entría»; «inurba», por «enurba»; «isemprare», por «parasiemprar», etc.

En cuanto a mis propias licencias es muy poco lo que tengo que decir. Recuerdo haber introducido en *Purg.* tres neologismos que no creo ambiguos: «oclusa», por ocluida; «pedrera», por pedregal; y «de primero», por en primer lugar; y tres apócopes, a lo largo de todo el poema (hay, claro está, otros ya usados por los poetas castellanos); «tosca», por toscana; «Pulia», por Apulia; y «Argo», por Argos; además de «Nabuco», por Nabucodonosor, licencia en la que me precedió el Conde de Cheste.

El sabor medieval del texto habría perdido de no conservar en la traducción los títulos de nobleza que Dante suele atribuir a algunos personajes de la *Commedia*, y aun al mismo Creador. Así, Dios ha quedado caracterizado como «alto Sir» y «emperador»; los Apóstoles, como «barones» y «condes»; Teseo, como «el duque de Atenas».»

Por último —y éste es el punto más delicado y el que me ha causado mayores fatigas— existe en el texto dantesco un empleo de los vocablos, no según su significado semánticamente lexicalizado, sino de acuerdo con lo que podríamos llamar el aura semántica de los mismos. Es lo que el Ottimo explicaba diciendo que Dante «muchas veces hacía a los vocablos decir en sus rimas otra cosa de lo que significaban para otros decidores». Como quiera que el procedimiento de Dante no podía ser arbitrario —y los resultados lo demuestran—, mis observaciones me han llevado a considerar estos términos como pertenecientes al mismo campo semántico de la voz a la que sustituyen, con evidente ventaja poética, y a tratar de crear paralelismos fáciles de encontrar, sobre todo en las dos últimas cantigas, y de los que no doy ejemplos en gracia a la brevedad.

Una vez que he sometido al juicio de esta docta asamblea una

visión lo más sintética posible de mis procedimientos de traducción, me apresuro a disculparme, tanto del cansancio que mi exposición haya podido causarles, cuanto de los errores en que, sin duda, habré caído. Ojalá pudiera exclamar con fundamento, y en palabras de Angelome de Luxeuil, «Nostram interpretationem veram credo». Diré que es sincera y que ojalá no se aparte demasiado de la verdad. Y siempre me quedará el consuelo de que

forse di retro a me con miglior voce si pregherá perché Cirra risponda.

ANGEL CRESPO

Impreso en el mes de septiembre de 2004 en Talleres HUROPE, S. L. Lima, 3 bis 08030 Barcelona

# Dante Alighieri Comedia - Paraíso

Redactada aproximadamente entre 1304 y 1321 e impresa por primera vez en 1472, la obra magna de Dante Alighieri refleja su ingente personalidad como poeta, político, filósofo y hombre de su época. Dante narra en primera persona su peregrinaje, guiado por Virgilio, a través del mundo de ultratumba, desde el subterráneo Infierno, donde recorre los nueve círculos en los que los condenados expían sus culpas, hasta el Purgatorio y el Paraíso. *Infierno, Purgatorio y Paraíso* son las tres partes que, desde el punto de vista formal, estructuran los cien cantos que componen esta monumental obra maestra.

Publicada por primera vez en Seix Barral entre los años 1973 y 1977, la traducción de Ángel Crespo fue elogiada unánimemente por los italianistas españoles y los hispanistas italianos y recibió en 1979 el Premio de los Libreros y Lectores italianos y en 1980 la Medalla de Oro de la Nascita di Dante, que concede la ciudad de Florencia. La conservación en castellano del terceto encadenado del original fue sentida por Crespo como indispensable en una obra para la que su autor había elegido esta forma estrófica, íntimamente unida a su significado global y depositaria de una parte de sus claves. Su trasvase metrificado y rimado de la *Comedia* dantesca depara al lector un verdadero Dante castellano, difícil cúspide de la exigencia y de la más sutil maestría expresiva.

Seix Barral Biblioteca Formentor